





Digitized by the Internet Archive in 2009 with funding from University of Toronto

STORIA

## DELLA TOSCANA

SINO AL PRINCIPATO
CON DIVERSI SAGGI

SULLE

SCIENZE LE'TTERE E ARTI D 1

### LORENZO PIGNOTTI

TOMO SETTIMO



475440

FIRENZE
PRESSO GAETANO DUCCI
1826







Passarono dei Soldati, e l'inviturono al Mestier dell'armi

# DELLA TOSCANA

LIBRO QUARTO

### CAPITOLO VII.

#### SOMMARIO

L'Appiano s'impadronisce di Pisa. Si pone sotto la dependenza del conte di Virtù. Turbolenze in Firenze. Morte dell' Auguto. Tentativo di alcuni fuorusciti per mutare il governo. Son presi, e decapitati. Guerra coi pisani Avvenimenti di Lombardia. Il conte di Virtù compra Pisa dal figlio dell' Appiano. Acquista Siena, e Perugia. Fervore di penitenze e di processioni. Contagio in Firenze. Congiura dei fuorusciti scoperta. Discesa dell'imperatore in Italia, ch'è obbligato a retrocedere. Il conte di Virtù s'impadronisce di Bologna. Muore. Suo carattere. Pratiche dei fiorentini per l'acquisto ai Pisa. I veneziani s' impadroniscono di Padova. Morte dei Carraresi. Imprese dei fiorentini contro Pisa. Principj dello Sforza. Pisa si rende ai fiorentini. Condizioni della resa.

Anni La pace generale facea quasi sempre di C. nascer un' altra sorte di guerra: una 1392 folla di soldati mercenari restando oziosa, si radunava al solito sotto qualche illustre assassino, e depredava, o imponeva delle tasse alle città già ruinate dalla guerra. Si riunirono al solito questi masnadieri in gran numero, e convenne ai fiorentini, ai pisani, ai sanesi, ai lucchesi liberarsi dalle loro vessazioni. Per tema di costoro, o pinttosto del conte di Virtù, e con quel pretesto, fecero lega i fiorentini coi bolognesi, coi signori di Padova, di Ferrara, di Ravenna, di Faenza e d'Imola, alla quale si unì in seguito anche quello di Mantova. La pace fatta era piena di sospetti, e ciocchè avvenne a Pisa non fece che aumentarli. Si è veduto sul fine della passata guerra, che il conte di Virtù mirava all'acquisto di quella città, ed ecco per quai mezzi ne

venne a capo. Fu per gran tempo Pisa, Anni come abbiam visto, signoreggiata dalla di C. famiglia Gambacorti, che cacciatane 1392 dall' imperator Carlo, vi era poi rientrata. Vanni d'Appiano del contado di Firenze attaccato a quella famiglia fu arrestato, e fatto morire: il suo figlio Jacopo andò ramingo per qualche tempo, e quando la famiglia Gambacorti rientrò in Pisa colla solita potenza, vi fu anch'ei richiamato, ben accolto, e come d'ingegno, e di maniere pieghevoli, addestrato sotto la scuola della disgrazia nel suo esilio, guadagnò intieramente il favore di Piero Gambacorti, che nell' amministrazione degli affari si valse principalmente della sua opera. Era quella famiglia stata sempre unita coi fiorentini. Piero gli favoriva a segno, che nei contrasti tra quelli e i pisani, mostrava pei primi una parzialità poco prudente. Invano nella passata guerra il conte di Virtù avea tentato staccarla dalla loro amicizia: gli era però venuto fatto di guadagnar l'Appiano, che più volte avea rivelato ai generali del conte importanti segreti. Piero, dotato di bonarietà soverchia,

Anni in mezzo alla diffidenza delle fazioni, di C.col lasciare all' Appiano il maneggio 1392 degli affari gli dette agio di formarsi in

Pisa un potente partito, e di alienar da lui gli animi, facendo ricader su di esso tutte le odiosità. Il conte di Virtù manteneva, ed accresceva in Piero la confidenza nell'Appiano colle lodi che continuamente gli scriveva di quest'uomo; e colla sua potenza, e denari gli aumentava partito. Finalmente a un principe a cui costava nulla un delitto, costava anche meno il consigliarlo: istigò Jacopo d'Appiano a farsi signore di Pisa, e facilmente persuase quell'uomo ambizioso. Fu da alcuni avvertito Piero del suo pericolo: e in specie dal vicario dei fiorentini in Valdinievole: ma pieno di una fiducia degna di migliore età, non ne sece conto. Finalmente questo scellerato, potendo più in lui la sete di regnare, che la memoria dei benefici, dette le disposizioni per consumar l'attentato. Venne da Milano il suo figlio Vanni, che, fatto prigioniero nella passata guerra dai fiorentini, era stato dal conte di Virtù riscattato anche col cambio di

uno dei primari cittadini di Firenze. Anni Introdusse delle truppe in Pisa col co. di C. lore di difender la sua vita, a cui di- 1392 ceva che attentava il Rosso Lanfranchi: ma un giorno fu quegli dalle genti dell'Appiano trucidato; dopo il qual fatto, essendo maturo il disegno, corse egli colle sue genti contro Piero, che restato senza difesa fu facilmente ucciso, e sotto il nome di capitano, e difensore del popolo usurpò il governo di Pisa. Chiese poi aiuto l'Appiano al conte di Virtù, ponendosi in certa maniera sotto la sua dependenza: e il conte per conciliare maggior dignità all'Appiano gli mandò una solenne ambasciata proferendogli aiuto. Così una citta potente, e rivale un tempo dei fiorentini, già loro amica, divenne a un tratto alleata del loro più gran nemico (1), sua dipendente, e con un altro passo facilmente suddita.

Jacopo si godette il frutto del suo tradimento; ma un alto grido d'infa-

<sup>(1)</sup> Pogg. hist. lib. 3. Tronci Ann. Pis. Marangoni. Cron. di Pisa. Amm. Ist. lib. 16. Sezum. Spec. his. loc. cit.

Anni mia si levò per l'Italia e specialmente di C. per la Toscana contro di lui. L'aurea 1392 bontà di Piero, la generosità con cui aveva allevato, ed inalzato questo servo contrapposta all'atroce ingratitudine di lui anche in tempi, nei quali i tradimenti e le iniquità erano familiari, eccitarono l'orrore universale. Non mancarono fino le muse di quel tempo di esecrare la crudel perfidia d'Jacopo. Un fiorentino scrisse una poetica visione, il Trionfo dei traditori (2), in

(2) Il poemetto è inedito: si trova nella Biblioteca Magliabechiana palchetto 1, Codice 93, fra quelli che con diligenza sono ivi ordinati dal dotto, ed accurato sig. Ab. Follini, Eccone il titolo: Incomincia un trattato fatto da Manetto Giacheri da Firenze, nel quale racconta trovasse, e parlasse, alla più parte de più famosi traditori che sono stati al mondo, e in fine pone che vide Giuda con infinita quantità de' maggiori, e più sommi traditori, che sono stati al mondo, dispotestarsi, e porre una corona d'oro in capo di messer Jacopo d'Appiano come più sovrano traditore che mai nascesse. Il poemetto è in terza rima; comincia:

cui passandone in rivista la numerosa Anni schiera nel piano di Asciano, il sovra-di C. no di quelli cioè Giuda con solenne fun- 1392 zione cedè il primato ad Jacopo, togliendosi dalla fronte la corona, e posandola sulla testa dell'Appiano.

Con tale attività il conte anche nella pace facea la guerra ai fiorentini, e si avanzava ogni giorno con nuovi passi nei suoi ambiziosi disegni. Fino dal 1380 era stato creato dall'imperatore Vencislao vicario imperiale, titolo attaccato alla sua persona, e che non passava nei figli. Ottenne in seguito 1393 quello di duca di Milano dall'imperatore stesso, cui pagò cento mila fiorini

Ajuti'l mio intelletto l'alto ingegno: finisce

Acciò che al mondo ne sia gran memoria. Si può dedurre che il poeta fosse contemporaneo, perchè in quella schiera trova un tal Michele di sua conoscenza, a cui dice Io so che vita abbandonò tuoi rami

Nel mille con trecento tre, e novanta A nove di di luglio, ed or mi chiami, ec. Vi si nominano alcuni pisani come Lanfranchi, ser Cola da Seurno, ec.

Anni di oro; venticinque città furono comdi C. prese nel ducato; le tre città Pavia, 1592 Vicenza, e Casale furono erette in una nuova contea: così andavasi avvicinando all'ambito titolo di re d'Italia, di cui signoreggiava sì gran parte (3).

Erano sempre vivi in Firenze i due

partiti dei nobili, e della plebe: questo, ultimamente abbassato, non lo
pareva assai; ogni pretesto bastava a
perseguitare coloro, che una voita l'avean favorito. Tommaso degli Albizzi
Gonfaloniere avea ereditato l'ingegno,
e la potenza del disgraziato Piero suo
zio, e ne avea adottate le massime. Era
capo del partito nemico della plebe, e
covava sempre l'odio contro gli Alberti,
benchè fossero assai abbassati dopo l'espulsione di Benedetto; nondimeno, col
pretesto di alcune pratiche scoperte contro il Governo, fu intimata la balia.

1394 Mentre si aduna, e condanna gli Alberti all'esilio, la plebe si armò fremendo, e corse alla Casa dei Medici chiamando Vieri, e Michele, e gridando che (come un di Silvestro avea fatto)

<sup>(3)</sup> Verri, stor. di Mil. cap. 14.

così ora la liberassero dalla tirannia dei Anni nobili. Non mancò che la voglia a Vieri di C. di farsi capo della città; ma pensando 1394 all'istabilità del favor della plebe, ed al pericolo di non poter raffrenare questa bestia feroce, rotto che avesse una volta il laccio, com'era avvenuto ai tempi di Silvestro suo cugino, diede buone parole, andò a trovare i Signori, gli esorto alla moderazione, e acquietò il popolo, promettendogli giustizia; ma questa moderazione e giustizia non fu gran fatto usata, essendo stati confinati, o imprigionati quasi tutti gli Alberti. Quanto tiranuico fosse il governo di qualunque parte che lo avea in mano, lo mostra il seguente fatto. Rinaldo Gianfigliazzi, uno dei primi cittadini, distinto per varie cariche fedelmente esercitate, avea promessa in sposa una figlia ad uno di casa Alberti, ed una Alberti si era maritata ad Jacopo Gianfigliazzi. L'odio contro l'Alberti era tale che fu Rinaldo fatto chiamare dagli Otto di Guardia, e severamente ripreso: e dovette colle più umili parole scusarsi, e promettere che il matrimonio della sua figlia non anderebbe inAnni nanzi, il quale però, alcuni anni dopo, di C. ebbe effetto per la costanza della ra-1394 gazza che non volle altro sposo che

l' Alberti. Questi fatti non erano infrequenti, e il governo si chiamava repubblicano; e prendeva per divisa Libertas (4)! Mori il celebre condottiero l' Auguto, ch' era sempre al servizio della repubblica. Avea già essa, per attaccarselo sempre più, fatto per lui, per la moglie (5), e per le sue figlie ricchi stabilimenti. Pochi cittadini sono stati onorati con sì maestosa pompa funebre : fu sepolto in Santa Maria del Fiore, sulla cui parete Paolo Uccello ne dipinse l'immagine, che ancora si vede. Era stato certamente uno dei più valenti condottieri, simile però nel carattere, e nei portamenti agli altri capi di masnade, che insestavano l'Italia, lo scopo principale dei quali era il guadagno, e la conservazione dei loro com-

Pogg. histor. lib. 3.

<sup>(4)</sup> Amm. lib. 16. Macch. Istor. lib. 3.

<sup>(5)</sup> La sua moglic era figlia naturale di Bernabò Visconti, Ann. Mcdiol, Rer. Ital, Scrip. tom. 16.

pagni assassini, indifferenti a ogn' altro Anni oggetto (6). Attaccatosi finalmente ai di C. fiorentini, cambiò coll' onorevole uffi- 1394 cio di loro condottiero quello di capo infame di compagnie, e restò loro fedele fino alla morte. La fama del suo valore 1396 fu tanta anche fuori d'Italia, che il re d' Iughilterra Riccardo II. chiese, ed ottenne dalla repubblica l' ossa di questo suo celebre suddito (7).

(6) L'indole freddamente crudele di costui è provata da un singolare avvenimento. Nell'anno 1371 avea colle sue genti dato un sacco a Faenza: due dei suoi caporali entrati in un monastero di monache, trovata una bella fanciulla, se la disputavan coll'armi. L'Auguto sopraggiunto, volendo toglier l'occasione della disputa, diede una daga nel petto alla fanciulla, e l'uccise. Cron. San. Rer. Ital. Scrip. tom. 15.

(7) Vedi lettera di risposta della repubblica al re, riferita dal Manni nella vita di Giovanni Auguto. Di questo capitano racconta un motto Franco Sacchetti Novella 18. Essendo andati a trovarlo due frati Minori al suo castello di Montecchio, un miglio lungi da Cortona, lo salutarono dicendo: Dio vi dia la paee: ed ei rispose: Dio vi tolga la vostru

14 LIBRO QUARTO

Anni Nell' abuso che la nobiltà fiorentina di C. faceva della riconquistata autorità, e 1396 nel sordo fremito, che si risvegliava tra la plebe, un cittadino probabilmente con ottime intenzioni osò parlare di una moderata riforma. Donato Acciajoli ragguardevole, e per gli onori ond' era stato decorato, e per l'autorità che godeva (8), osservava con dispiacere le quotidiane violenze, e formò il chimerico disegno di far veder chiaro agli abbarbagliati dalla passione, come chi volesse parlar seriamente, e colla fredda ragione ai frenetici. Appoggiato sull'equità propose una riforma, ed il richia-

elemosina. I frati spaventati gli domandarono, perché rispondeva così: non sapete, diss' egli, che io vivo di guerra, e che la

pace mi farebbe morir di fame?

(8) Egli era forse il principal cittadino; avea un fratello cardinale, un altro Duca di Atene, il terzo Arcivescovo di Patrasso, avea escreitato le prime cariche di Gonfaloniere di giustizia due volte, di Ambasciatore più volte, e di Senatore di Roma. Dal suo figlio nacque Laodamia, di cui fu pronipote il Granduca Cosimo I. Ammir. Ist. fior. lib. 16.

mo degli esuli: e siccome la proponeva Anni colla sola ragione, senza esser armato, di C. o alla testa di un popolo minaccioso, 1393 prima non fu carato, e insistendo poi con tuono che parea minaccioso, accusato di tramar colla forza mutazione di governo, si trovò in pericolo della vita. Dovette implorare misericordia, e su confinato a Barletta. Pare certamente che le sue intenzioni sossero pure: avea cercata la via legale, quando essendo noto lo scontento della plebe, avrebbe potuto fare ciocchè avea recusato Vieri dei Medici, di porsi alla testa di essa, ed erano le sue proposizioni conformi all'esatta giustizia: ma egli conosceva poco l'indole dei partiti fra i quali la moderazione, virtù in ogn'altro tempo, diventa un delitto (9). Con modi più conformi al tempo, nell'anno appresso tentarono alcuni fiorentini fuorusciti eccitare delle novità in Firenze. Conoscevano il malcontento della plebe: Maso degli Albizzi a lei odioso era ca-

<sup>(9)</sup> Buonin. Ist. fior. lib. 4. Leonar. Bruni his. fior. lib. 11. Amm. lib. 16. Maech. Ist. lib. 3. Sozom. Spec. his, loc. cit.

Anni po della parte che governava: il Cavidi C. ciulli, il Ricci, Medici, Spini, Girola-1397 mi, Cristofano di Carlone si trovavano in Bologna: fu fatto loro credere dai loro parenti, ed amici, che venendo di nascosto in Firenze, uccidendo l'Albizzi, e chiamando il popolo in loro aiuto, avrebbero agevolmente cambiato il governo: nè ciò era improbabile. Riesci loro di penetrare celatamente in Firenze, entrando per Arno, e furono accolti dai loro consorti. La buona sorte dell'Albizzi lo fece partire dalla piazza di S. Pier maggiore, ov'era stato appostato dalle spie, prima che vi giungessero i congiurati, i quali andandone in traccia, imbattutisi in due altri loro nemici, gli uccisero, e fatto tamulto chiamarono il popolo alla libertà: ma questo, che forse si sarebbe mosso se avesse inteso la morte dell' Albizzi, e fosse stato preparato al movimento, gli abbandonò alla loro sorte; e invano ricovratisi in s. Maria del Fiore, furono presi e decapitati (10).

<sup>(10)</sup> Buonin, Ist, flor, lib. 4. Bruni Ist, flor, lib. 11. Macch. Ist, lib. 3. Amm. lib. 16. Pign, T. VII.

Il duca di Milano, che se non vince- Anni va coll'armi, vinceva quasi sempre col- di C. l'artifizio i nemici, avea fino dallo scor- 1397 so anno maneggiato, per addormentargli, una lega quasi universale d'Italia. Quei però ai quali era ben noto il suo carattere, benchè non recusassero di entrarvi, ne fecero un'altra particolare e più naturale: giacchè i comuni interessi son quelli che posson formare i veri vincoli delle leghe. I fiorentini ne aveano stabilita una solenne col re di Francia, in cui furono compresi i loro veri alleati i bolognesi, e i signori di Mantova, di Padova e di Ferrara. Il duca di Milano, conoscendola diretta contro di lui, si era preparato a nuove ostilità contro i fiorentini, e per piombare su di essi più facilmente, e portar loro la guerra in casa, sotto pretesto d'inviar dei soccorsi all'Appiano travagliato dalle compagnie dei masnadieri, avea fatto sfilare delle truppe sul pisano, sollecitato dall' Appiano stesso, che ambizioso ancor esso, ed avido d'ingrandimento, l'invitava a questa guerra, nella quale sperava insignorirsi di Lucca. Crescevano tuttavia le truppe

LIBRO QUARTO Anni di Lombardia, e il loro capitano era il di C. conte Alberigo da Barbiano, uomo 1397 sommamente stimato nella milizia: avanti che la guerra fosse solennemente dichiarata si cominciarono l'ostilità. Tentò l'Appiano di occupar S. Miniato per mezzo del Mangiadori, uno dei primi di quella città, che la sera del 21 febbrajo, ucciso il Davanzati potestà dei siorentini, e occupato il palagio coi suoi nella notte, chiamò il popolo alla libertà, invitandolo a scuotere il giogo dei fiorentini; ma quello gridando viva Firenze, corse ad assediare il palagio. Era sempre in speranza il Mangiadori di tener la città, giungendoli in tempo il soccorso di Ceccolino dei Michelotti: dovea esso, secondo il concertato, per una porta del palagio, che si apriva fuori delle stesse mura della città, introdurvi delle truppe; ma dopo aver sostenuto un furioso assalto per sei ore, essendo messo il suoco al palagio, non comparendo il soccorso, uscì per la parte di dietro, e si salvò colla fuga. Non giunse Ceccolino che al far del

giorno, e dalle genti accorse da varie parti in soccorso di S. Miniato fu rotto,

e disperso il suo corpo (11). Questo av- Anni venimento sece decidere senza esitazio-di C. ne i fiorentini alla guerra, a cui tardi 1397 si mossero, perchè un gran partito nella repubblica non l'approvava. La dissenzione avea varie cause, e l'odio contro quei che governavano era la principale, essendo accusati di fomentare le guerre per accrescere la loro reputazione, e per tener bassi, e nel silenzio quei cittadini, che ingiuriati da loro avean motivo di lagnarsi. L'avvenimento di S. Miniato però, le scorrerie del Barbiano pel contado della repubblica, e i forti armamenti del doca fecero tacere tutti i contradittori, e fu risoluta la guerra. Intanto le genti del loro nemico condotte dal conte Alberigo, che si trovavano sul sanese, scorsero per un gran tratto della Toscana in Chianti, sulla Greve, scendendo a Pozzolatico, e facendo sull' Ema considerabili danni, e passate a Signa, e tentato invano quel castello, se ne tornarono sul Sanese, gloriose di avere scorso il paese nemico

<sup>(11)</sup> Pogg. Ist. lib. 3. Amm. lib. 16. Bruni lib. 11. Sozom, Spe. his. loc. cit.

Anni così presso alla capitale. Le genti dei di C. fiorentini erano specialmente sul luc-1397 chese a fronte di Giovanni da Barbiano, ove più si temeva: aveano i siorentini assoldato Bartolommeo Boccanera colla sua compagnia, dichiarando poi loro capitan-general Bernardone delle Serre. Il Boccanera, o che odiasse anche prima Bernardone, o che soffrisse malvolentieri di vederselo anteposto, non gli ubbidiva, anzi lo spregiava pubblicamente: irritato Bernardone, un di che gli comparve innanzi senza seguito, lo fece arrestare, e decapitare: avvenimento che sece gran rumore, ma non fu disapprovato dalla repubblica. La guerra però in Toscana andava lentamente, stando per lo più le due parti sulle difese: non così in Lombardia ove un numeroso esercito avea il duca mandato contro il signor di Mantova, guidato da Jacopo del Verme, mentre dalla parte di Verona si era mosso Ugolotto Bianciardo con altre genti alla stessa parte: i fiorentini con tutti i collegati vi mandarono dei soccorsi, dei quali fu dichiarato capitan-genera-

le Carlo Malatesta, uomo valente e col

senno, e colla spada. Fu da Jacopo del Anni Verme attaccato Borgoforte colla mira di C. di romper il ponte sul Po, ma fu di- 1397 feso dal Malatesta virilmente per circa due mesi: quando il Verme, profittando di un vento furioso, spinse contro il ponte alcune zatte piene di canne, pece ed altre materie combustibili accese. La loro grossezza era tale che non potendo passare sotto gli archi doveano arrestarsi al ponte ove giunsero, ed essendo inutile ogni compenso, fu arso, restandovi morti più di mille uomini che vistavano sopra a difesa: l'armata navale del duca, che molto forte era situata al di sopra del ponte, corse su quella del signore di Mantova, la ruppe, e la prese in gran parte (12). Penetrò allora il Verme nel serraglio di Mantova, e fatta grandissima preda di bestiame, si stese colle sue truppe fino a Porta Cerese. Parean disperate le cose del signore di Mantova, ma il Mala-

<sup>(12)</sup> Vedi Annales Esten. Jacop. Delayt. Rer. Ital. tom. 18. che meritano più fede del Peggio, il quale nega il bruciamento del ponte. Vedi parimente Corio Ist. di Milano.

Anni testa, incoraggiti i collegati, andò a Vedi C. nezia, a Bologna, a Ferrara, sollecitan-1397 do soccorsi, e ponendo in vista il comune pericolo nella ruina del Gonzaga. Era stretto di assedio, e vicino a cadere Governolo, che situato presso al confluen. te del Mincio e del Po, apriva la sola strada per cui poteva aver soccorso Mantova, Venne il Malatesta con aiuti potenti di navi, e di soldati, assalì l'armata del Bianciardo, e potè penetrare a recar soccorso in Governolo. La flotta serrarese ruppe la milanese; venne il Gonzaga con tutte le sue forze a Governolo: su attaccato il Bianciardo, e posto in total rotta: il Verme, che si trovava coll'esercito nel serraglio di Mantova, e a cui poteva per la rotta del Bianciardo esser tagliata la ritirata, alla vista di questa sconfitta si ritirò precipitosamente quasi senza combattere. Sei mila prigioni, due mila cavalli, 50 navi armate, 70 cariche di vettovaglie vennero in potere dei vincitori, e in poco d'ora le cose di Lombardia

cambiarono affatto d'aspetto (13). Que-

<sup>(13)</sup> Delayt. Ann. esten. Corio Ist. mil.

stiavvenimenti liberarono da ogni ostili - Anni tà la Toscana, avendo il duca di Milano di C. richiamato frettolosamente in Lombar · 1397 dia il conte Alberigo con la maggior parte delle forze. Rallentandosi, come è l'uso, il vigore della lega, e rinforzatosi l'esercito ducale ebbe dei nuovi vantaggi contro il Gonzaga: ma la potenza di questo principe cominciava a dar ombra anche ai veneziani, che temendone l'accrescimento, fecero delle proposizioni di pace, alle quali trovato il duca restio, si unirono anch'essi alla lega. Questo passo lo rese più pieghevole, onde si fece colla loro mediazione una tregua per dieci anni, colla restituzione di tutte le terre al signore di Mantova. L'animo però del duca inquieto sempre, e diretto ad ingrandirsi, facea nella pace una guerra di negoziati con più successo, che coll'armi. Colla vista di ruinare la fiorentina repubblica era sempre volto all'acquisto di Pisa, ove dominava sotto la sua protezione Jacopo Appiano già vecchio, e che avea perduto il figlio Vanni, capace di sostener coll'arme, e col consiglio la potenza paterna, restandogli Gherardo di

Anni capacità, e coraggio assai inferiore: credi C. dette il duca non esser tempo di più <sup>3</sup>97 differire. Stava in questa città una buona truppa del duca, come ausiliare dell'Appiano, sotto il comando di Paolo Savello, e di altri capitani. Questi insieme con un frate minore andando una sera a trovare il vecchio Jacopo, lo consigliarono a dar loro nelle mani la cittadella di Pisa, Cascina, Livorno, e il castello di Piombino in ricompensa degli ajuti, e protezione, che il duca gli prestava. Sorpreso, e turbato l'Appiano dall'improvvisa domanda, trovando dei pretesti per differire, si partirono i commissari minacciandolo che farebbe per forza ciocchè non volca di buona grazia. Niente è più pericoloso della dilazione in cospirazioni già scoperte: differendosi ad eseguire il colpo, sece l'Appiano armar le sue genti quante più potè nella notte, e la mattina surono condotte da suo figlio Gherardo contro il Savello, che dopo un'ostinato contrasto, ferito fu fatto prigione (14). Do-

<sup>(14)</sup> Pogg. Ist. lib. 3, Amm. lib. 16. So-zom. Spec. his, loc. cit.

po questo avvenimento parea che l'Ap. Anni piano dovesse staccarsi affatto dal duca di C. di Milano, e accostarsi ai fiorentini: se 1398 ne tenne trattato, ma egli credè più opportuno restare unito al duca dissimulando l'attentato, come fatto senza di lui consenso. Poco tempo appresso morì il vecchio Jacopo, e gli successe nella signoria il figlio Gherardo. Qualche mese avanti la sua morte lo avea fatto capitano del popolo, e tutte le milizie di Pisa aveano a lui prestato il giuramento: ma questo giovine non avea nè il coraggio, nè la destrezza del padre. Egli persuaso dal duca, che avea sempre volti gli occhi all'acquisto di Pisa, disperando forse in mezzo a tanti nemici conservarne il dominio, si accordò a vendergliela per 200 mila fiorini d' oro, restandogli Piombino con alcune castella, e l'isola dell' Elba (15). I fiorentini, avendone avuta notizia, spedirono ambasciatori a Gherardo per impedire il contratto: esso dette loro buone parole, ma restando colà tutto-

<sup>(15)</sup> Brun. lib. 11. Pogg. Ist. lib. 3. Amm. lib. 16. Bonin. Ann. Rer. Ital. tom. 21.

Annira, e la loro presenza essendo un ostadi C. colo al negoziato, furono licenziati, e 1398 presto la vendita conclusa. Forse la risoluzione di Gherardo fu dettata da pusillanimità, ma ebbe gli effetti della più consumata prudenza. Era difficile conservare il possesso di una città sì spesso agitata dalle sedizioni, e considerando i successivi avvenimenti, è agevole il vedere che la morte, o l'esilio, sorte dei dominatori di Pisa, sarebbe toccata anche a lui: mentre con quella concessione, ritirato a Piombino, con uno stato più piccolo, e meno invidiato propagò una famiglia, che lo tenne per più di un secolo. I fiorentini, che aveano tentato invano di turbar questo contratto, furono insultati dal duca dopo l'adempimento di esso, con una mansueta ambasciata, in cui dando loro parte dell'acquisto fatto di Pisa, prometteva di vivere, e comportarsi da buon vicino (16). A vea però guarnita quella città di numerosa, ed ottima truppa. Vi era in quella un partito, che amava porsi in libertà: questi cittadini aveano of-

<sup>(16)</sup> Buon. Ist. fior. lib. 4.

ferto la stessa somma a Gherardo, il Anni quale rispose non esser più in tempo: di C. e veramente le genti armate del duca, 1398 che avea introdotte in Pisa, erano atte ad impedirlo. I cittadini poi, che aveano favorito la vendita, furono presto pentiti, scorgendo, che coll'accrescimento dei dazj, e gabelle volea il duca sollecitamente rimborsarsi della somma pagata all' Appiano (17). Questo colpo era più che guadagnare una battaglia sui fiorentini, e ciocchè maggiormente gli afflisse, venne in poter del duca per volontà dei sanesi guadagnati dai suoi maneggi, nuovamente anche Siena. Fino dall'anno 1390, si era fatta dal consiglio generale di questa città la determinazione di darne la signoria al Visconti: ma per gli accidenti successivi non avea avuto mai luogo l'atto 1339 formale di sommissione (18). Fu ora eseguito con tutte le solennità, e stabilite le condizioni scambievoli. Col do-

(17) Tronci Ann. Pis.

<sup>(18)</sup> Malev. Ist. di Sien. par. 2. lib. 9. 10. Allora fu coniato in Siena il ducato d'oro colla biscia. Verri Stor. di Mil. c. 14. Annali Sanesi Rer. Ital. tom. 19.

Anni minio di Siena vennero in potere del di C. Visconti molte rocche, e in specie quel-1399 la di Talamone, onde i fiorentini potevano essere angustiati nel loro commercio, essendo in mano del loro nemico le sole strade per l'esportazione, ed introduzione delle loro merci. Pochi mesi appresso Perugia ancora, ad onta degli sforzi pecuniari dei fiorentini, per opra di Ceccolino Michelotti ebbe la medesima sorte. Tentò il conte un colpo anche sopra Lucca, persuadendo il Guinigi ad uccider Lazzaro suo fratello, che n'era quasi signore: ma non ebbe altra

> Si accostava la fine del secolo XIV. Questo non meno degli anteriori era stato distinto dalle fazioni, dal sangue, dai delitti, dalla miseria dei popoli, e generalmente dalla ferocia dei costumi. Non è lontano il passaggio dalle scelleraggini alla devozione, giacchè quando

> soddisfazione, che di far commettere un inutile fratricidio, e di portare lo stolto e scellerato fratello al patibolo (19). Così in mezzo alla pace facea costui la più dannosa guerra ai fiorentini.

<sup>(19)</sup> Sozom, Pist, Spec. hist. loc. cit.

CAPITOLO SETTIMO la furia delle passioni per un momento Anni si abbassa, i rimorsi, il timore della mor- di C. te, edegl invisibili castighi fanno cerca- 1399 re nella vera religione, o anche nelle più stravaganti superstizioni, l'espiazione dei delitti; ei passaggi talora son rapidi, ed estremi. In varj tempi di questi feroci secoli si accese un fervore religioso, per cui ințiere popolazioni contrite, e penitenti passavano da una città all'altra percotendosi coi tlagelli, e cantando delle preci sacre. Fino dallo scorso secolo si erano queste vedute, o adunate dai missionari, o mosse da qualche evento straordinario fisico, o morale. Il celebre fra Giovanni da Vicenza riuni una volta ad udir le sue prediche sulle rive dell' Adige una moltitudine tale che l'esagerazione di Paride da Cereta (20) portò a 400 mila persone. L'anno 1260 fu chiamato dal Sigonio (21) anno di devozione, giacchè vi fu una ge-

neral commozione di penitenza per tutta l'Europa. Le compagnie, che passavano da una città ad un'altra numerosissime, furono chiamate dei battuti

<sup>(20)</sup> Mur. Rer. Ital. Scr. t. 8.

<sup>(21)</sup> De Regno Ital. lib. 19.

Anni dai colpi che per mortificazione si dadi C. vano. Varj principi di Lombardia, che 1399 temevano le popolari adunanze, ne proi-

birono l'ingresso nei loro stati, e i Turriani, che allora governavano lo stato di Milano, fecero alzare 600 para di forche, minacciando appicarveli se venivano avanti. Nell'anno 1335 fra Venturino da Bergamo Domenicano accompagnato da 10, e secondo alcuni da 30 mila persone uniformemente vestite, andò a Roma: mai dal pontefice Giovanni XXII su chiamato ad Avignone, ed ivi imprigionato. In quest' anno poi rinacque il pio entusiasmo: non è ben noto ove prendesse la sua origine se in Spagna, in Inghilterra, o in Francia: in Italia fu portato dalla Provenza (22). Secondo il numero della popolazione di ciascuna città si partiva una processione di 5, 10, 20 mila persone dell'uno e dell'altro sesso, andando da una città all'altra: erano involte in una cappa bianca che copriva anche il viso, e perciò furono chiamate le compagnie dei bianchi: si posavano nella cattedrale, e

<sup>(22)</sup> Giorg Stella, Ann. Genuen. Rer. Ital. t. 17, descrive a lungo queste processioni.

nelle pubbliche piazze gridando pace, Anni e misericordia: battevansi colle disci-di C. pline, e cantavano dei sacri inni (23); 1399 erano nutriti dal pubblico benchè essi non dimandassero che pane, ed acqua. Durava il pellegrinaggio nove, o dieci giorni, dopo il quale tornavano alle loro case. L'esempio o buono o cattivo divien contagioso: i popoli delle città visitate accesi dell'istesso fervore andavano a visitarne un'altra: così si estesero le devote processioni di città in città, e per la riviera di Genova giunsero in Italia. All'arrivo, alla vista, alle preci dei pii pellegrini si aprivano i cuori indurati, si dimenticavano gli odi, si riconciliavano i nemici, e tutto era santità, e religione. I lucchesi al numero di 3 mila visitarono Pistoja, e Firenze: qua vennero ancora i pistojesi al numero di 4 mila: da circa a 40 mila fiorentini si vestirono di bianco, e 20 mila avendo alla testa il vescovo di Fiesole andarono ad Arezzo. Si sparsero

<sup>(23)</sup> Cantavano specialmente l'inno Stabat mater dolorosa ec, che nacque in questo tempo.

Anni le processioni per tutta l'Italia. I Ve: di C. neziani però, e il duca di Milano non le 1399 permisero nei loro stati: anche papa Bonifazio IX vietò loro di accostarsi a Roma. Forse la politica ebbe parte in questo divieto, forse i disordini che nascevano: giacchè non si vuol dissimulare esser quelli notati da autorevoli scrittori, ed era facile avessero luogo in sì gran moltitudine dei due sessi, che consusamente insieme vivevano notte, e giorno per tutto il tempo del pellegrinaggio. Ogni volta, che ebbero luogo questi divoti movimenti, furono istituite in varie città delle società, o compagnie devote, le quali volendo perpetuare il rito pio, stabilivano di adu-narsi in certi giorni, e cantar gl'inni, e battersi come le prime aveano usato. Non è che l'origine delle sacre compagnie debbasi a questi pellegrinaggi; ciò che risale più in alto, e sorse ai tempi di Carlo Magno; ma nuove istituzioni di esse con particolari leggi, e statuti

si facevano in tali straordinarie occasioni (24). In tutti i tempi però questo

<sup>(24)</sup> Murat. Antich. Ital. diss. 65.

fervore religioso non produsse che un Anni efimero frutto: passato il breve lucido di C. intervallo, rinacquero le passioni, e si 1399 tornò subito agli odi, alle fazioni, al sangue. Quella pia compunzione non pare che placasse l'ira del Cielo, o almeno impedisse un flagello, che afflisse nell'anno seguente l'Italia, cioè una terribile moria, chiamata dagli storici al solito peste, seppure non ne fu in parte la fisica causa; giacchè una moltitudine di persone che si aduna, e vive negligentemente affollata in stretti abituri, può contrarre un' epidemica febbre, e comunicarla estesamente ad una popolazione. Firenze ne su sì afflitta dalla primavera all'autunno, che l'orrore della frequenza dei morti fece fuggire alla campagna una gran quantità di cittadini; e chiuse la maggior parte delle botteghe, derelitte le chiese, e le piazze, presentava la città l'aspetto di una tacita e tetra solitudine.

In mezzo a tante miserie il nemico più formidabile dei fiorentini, il duca di Milano, non contento di occupare (come abbiamo visto) le più importanti 34 LIERO QUARTO

Anni città, nutriva, ed eccitava le dissensioni di C. entro Firenze stessa. A sua istigazione, 1399 per quanto fu creduto, gran quantità di fuorusciti fiorentini, ch' erano per la Lombardia, cospirarono di rientrare in Firenze: vi dovean penetrare per l'Arno, e levato rumore chiamare il popolo all'armi, e mutar lo stato. Fra i congiurati di Firenze, che corrispondeano coi fuorusciti, eravi Sanminiato dei Ricci, il quale cercando nuovi pro-1400 seliti scoprì la congiura a Silvestro Ca-

viciulli, animandolo ad entrarvi per vendicar la morte di Picchio suo parente: ma questi, temendo l'incertezza dell'evento, o non amando novità, andò ad accusarlo algoverno. Fu Sanminiato arrestato, e sotto i tormenti svelò l'ordine della congiura: fu decapitato, e tre di appresso il Davizi, che venendo da

dine della congiura: lu decapitato, e tre di appresso il Davizi, che venendo da Bologna, ignaro della scoperta fatta fu preso, e giustiziato. Antonio Alberti, accusato da un frate di avervi parte, condannato in danari, fu confinato fuori di stato 300 miglia; e perchè la sua famiglia era sempre in sospetto, tutti gl'individui di quella, maggiori di an-

ni 15, furono parimente confinati (25). A uni Lo sdegno, e il timore dei fiorentini di C. verso il duca di Milano andava tanto 1401 più inasprendosi, quanto più si moltiplicavano l'offese: e la guerra che faceva loro era più dannosa quanto più coperta, e da non potere apertamente lagnarsene; si aggiunse, per accrescere i loro timori, Bologna caduta sotto la signoria dei Bentivogli; e siccome l'animo di una persona sola era più facile a guadagnarsi che di un intiera comunità, temerono con ragione che non potrebbe il Bentivoglio resistere agli artifici con cui l'attaccherebbe l'astuzia del milanese, e se di Bologna ancora divenisse signore, Firenze la di cui potenza, si reggeva sulla mercatura, ruinava affatto, toltone il corso anche per questa parte, non potendo più averlo nè per Pisa, nè per Talamone ridotti in mano del suo nemico. Era la maggior parte dell' Italia alla sua discrezione. L'imbecillità dell'imperatore Vencislao, e lo scisma della Chiesa gli to-

<sup>(25)</sup> Sozom. Pist. Spec. his. loc. eit. Mach. ist. lib. 3. Amm. lib. 16.

Anni glieva ogni opposizione: i veneziani stadi C. vano spettatori, e forse desiosi della 1401 ruina dei fiorentini loro rivali nel commercio, non lasciando a loro, forse la rivalità, vedere il pericolo che ne sarebbe succeduto dopo la ruina di quelli. Fu intanto da Bonifazio IX sollecitato dall'indignazione dei popoli, deposto l'ignavo imperatore Vencislao, che avea venduto il titolo di duca al conte di Virtù, e Roberto duca di Baviera principe attivo nuovamente eletto. I fiorentini in tanto pericolo gl'inviarono insieme con tutti i collegati (eccettuati i veneziani) degli ambasciatori: lo colsero in buon punto, trovandolo sdegnato estremamente contro il duca di Milano. Quest' uomo, a cui non facea ribrezzo alcun delitto, purchè servisse al suo vantaggio, sapendo che l'imperatore avea contro di lui degli ostili sentimenti, tentò di avvelenarlo, offerendo 40 mila fiorini d' oro al suo medico. Scoperto, e arrestato costui, confessato il delitto, fu dall' Università di Norimberga, a cui l'imperatore commesse il giudizio, fatto arruotare (26).

(26) Così l' Amm, ist. lib. 16. Buonaccor-

Determinò l'imperatore venire in Ita-Anni lia per ruinare affatto il milanese, e i di C. fiorentini che per le loro ricchezze eran 1401 divenuti i pagatori universali, promettevano donargli 200 mila fiorini di oro, ed ancora se uopo glie ne facesse 200 mila in prestito (27). Ma il duca non avea mancato dei necessari provvedimenti per la difesa: gli era venuto fatto coi suoi artifici di staccar dalla lega, e unir seco i signori di Mantova, e di

so Pitti, ch' era in quel tempo ambasciatore dei fiorentini a Cesare, racconta un po' diversamente il fatto, e attribuisce a se stesso il merito di un avvertimento dato all' imperatore di guardarsi dal duca di Milano, giacchè cenando con Cesare avea veduto, che non prendeva alcuna guardia contro un tal pericolo: e indi a non molto fu scoperto il trattato tra mastro Pietro da Tosignano medico del duca, e il suo medico, scolare già di Pietro, e che Cesare disse al Pitti, che gli doveva la vita. Pitti Cronaca,

(27) La somma ricchezza dei fiorentini si mostra in queste spese, giacchè queste due somme ridotte al valore dei nostri tempi non montano a meno di 3 milioni di zecchini. Sozom. loc. cit. Amm. Ist. lib. 16. Anni Ferrara; avea soldate 4 mila e 500 landi C.ce, 12 mila fanti di ottime truppe co-1401 mandate dai migliori generali (28); e guarnite, e assicurate le frontiere. Venne l'imperatore con un esercito numeroso di 15 mila cavalli, e proporzionato numero di fanteria. Il duca di Sassonia, e quello di Austria l'accompagnavano, il Signore di Padova eravisi unito colle sue truppe, e i fiorentini fecero pagar prontamente in Venezia la prima rata di 110 mila fiorini: ma questo grande esercito si sciolse ben presto. Ebbe luogo una scaramuccia assai viva, che si converti quasi in generale battaglia vicino a Brescia tra un grosso corpo di tedeschi, ed un altro del duca, in cui i tedeschi furono rotti, e cacciati vergognosamente in fuga, e il duca di Austria vi restò prigioniero. Fu generalmente creduto, che se l'intiero esercito milanese fosse entrato in battaglia, sarebbe rimasto l'imperatore intieramente disfatto. Quindi, o che trovasseroadesso i tedeschi le difficoltà maggiori della

<sup>(28)</sup> Erano questi il Verme, da Barbiano, Facino Cane, Pandolfo Malatesta, ed altri.

loro opinione, o per la naturale istabi- Anni lità degli uomini, l'arcivescovo di Co-di C. lonia, e il duca d'Austria, che fu rila-1401 sciato dopo tre giorni in libertà, protestarono di voler tornare in Germania. Poco dopo fu abbandonato l'imperatore dalla maggior parte dei suoi baroni, e con non più di 4 mila cavalli, se ne venne a Padova (29). Restarono altamente sconcertati i fiorentini, e mandati nuovi ambasciatori a Cesare, non vi furono che delle reciproche querele, avendo il coraggio l'imperatore di dolersi, che non gli si pagava il resto della somma pattuita. Entrarono di mezzo i veneziani, e persuasero i fiorentini a pagare il resto. Non era mai stato speso tanto male si gran dena« ro (30). Il duca di Milano, facendosi beffe delle forze imperiali, mandò una

<sup>(29)</sup> Sozom. loc. cit. Pogg. his. lib. 3. Amm. lib. 16.

<sup>(30)</sup> Sozom. 1. c. Pogg. lib. 3. Amm. 16. Pitti Cronica, il quale aggiunge che l'imperatore era già partito per mare, e ch'ei consigliato dal doge gli andò dietro, e lo ricondusse a Venezia.

Anni parte delle sue col conte Alberigo a tradi C. vagliar Bologna. L'imperatore non tar-1401 dò molto ad abbandonare l'Italia, lasciando i fiorentini, oltre la perdita della moneta, nello spavento che le poderose forze del duca, inutili in Lombardia, si volgessero contro di loro. Questa tempesta fu almeno trattenuta dalla discordia entrata tra i capitani, e perciò tralle truppe del duca. Ugolotto Bianciardi colle sue venne alle mani con Otto Buonterzo, e si combattè 1402 come in una ordinata battaglia (31). Era nondimeno Bologna travagliata a segno, che le fiorentine merci non potendovi passare, fu obbligato il governo di aprire dei trattati con Lucca, e con Rimini per far prender loro quel corso. Intanto lo sforzo della guerra era intorno a Bologna signoreggiata da Giovanni Bentivoglio, attaccata dal duca, e difesa dai fiorentini. Vi si trovava il loro capitan-generale Bernardone con buona truppa, cui si erano unite molte delle bolognesi. Invece di tenersi chiusi a difender la città assai

<sup>(31)</sup> Sozomen. loc. eit.

difficile ad espugnarsi, vollero i colle-Anni gati escir fuori, ed azzardare la batta-di C. glia: le genti del duca erano più nume- 1402 rose, e condotte da sperimentati capitani, fra i quali il conte Alberigo, e Jacopo del Verme : l'esercito bolognese, e fiorentino ebbe una gran rotta, restandovi prigioniero il capitan-generale, due figli del signor di Padova con molti altri valenti utiziali. Questa disfatta si trasse dietro la caduta di Bologna, ove per tradimento entrarono le truppe milanesi: fu ucciso Giovanni Bentivoglio dopo essersi valorosamente difeso tutta una notte, e ammazzate di sua mano più persone: ed ecco in mano del duca l'ultimo propugnacolo della fiorentina repubblica (32). Or mentre i fiorentini si credono affatto perduti, mentre il duca, avendo tutti i motivi da sperare d'insignorirsi della repubblica già cinta per ogni parte dalle sue froze, e vinta la quale non gli restava ostacolo di conseguenza, l'aceva

<sup>(32)</sup> Pogg. his. lib. 4. Mattei de' Grifon, Memoriale his. Rer. Ital, tom. 18. Cron. di Bologna.

Anni lavorare un diadema di oro per corodi C. narsi re d'Italia, ecco che la morte nel 1402 dì 3 di settembre rompe i suoi vasti progetti, e libera dal timore la fioren-

progetti, e libera dal timore la fiorentina repubblica, come l'avea liberata già da Castruccio. Una cometa comparso poco tempo avanti consermò la superstiziosa credulità di chi vi leggeva il presagio della morte di qualche principe. Il suo carattere cupo, simulatore, e crudele era adattato a quei tempi, nei quali popoli pronti a ribellarsi, truppe indisciplinate, condottieri mercenari, e infedeli eccitavano universal diffidenza: quelle qualità unite ad una profonda cognizione degli affari politici, lo resero assai potente, ed atto, se fosse vissuto, a rovinare la fiorentina repubblica, che gli formava il maggiore ostacolo al regno d'Italia. Capace di ogni delitto, e crudeltà specialmente coperta, quando si trattava di acquistare stati, e potenza; non ebbe tuttavia il carattere atroce del padre, e del zio, che pareva si dilettassero del sangue, e dei lunghi tormenti degl'infelici loro sudditi. Fu amante delle lettere, delle belle arti, e protettore dei dotti,

CAPITOLO SETTIMO

e visse con regia splendidezza (33). A Anni lui si deve la grandiosa sabbrica del di C. duomo di Milano: il gusto gotico con 1402 cui fu inalzata, mentre nello stesso tempo con tanta eleganza si fabbricava in Firenze Santa Maria del Fiore, mostrano la differenza nelle due città dei progressi delle loro arti. Morì (34) in 1403 età di anni 55, di sebbre contagiosa in Marignano, luogo delizioso, ove da Pavia fuggendo il contagio, si era ritirato. Il giubbilo dei fiorentini fu eguale al timore, che si aveva di lui, recitandosi pubblicamente quel versetto il laccio è rotto, e noi siamo liberi. Ebbe la morte del duca quelle conseguenze, che si potean prevedere, essen-

(33) Cor. Ist. mil. p. 4.

(34) Gli astrologi di corte, secondo il costume, avean determinata l'ora della partenza per Marignano, e aveano predetto al duca che tornerebbe re d'Italia: appena giunto si ammalò, e in breve morì, e allora si fece l'onore alla sua morte di una cometa apparsa in quel tempo. Pogg. his. lib. 4, il Mur. Ann. d' (tal. lo fa morire di quell'età, il Verri di anni 49. 44 LIBRO QUARTO

Anni do i figli (35) ancor teneri, il maggiore di C. dei quali non passava 15 anni, gli stati 1403 divisi fra loro, la dissenzione fra i ministri, ed alla testa del governo una donna, la vedova duchessa. Si levò a rumore il popolo in Milano contro un ministro detto Barbavara, principale attore del vecchio, e del nuovo governo; e benchè sostenuto, e difeso dalla duchessa, dovette cedere all'odio pubblico, e fuggir da Milano. Tutto il resto dello stato era sossopra: varie città ribellate, altre piene di sollevazioni, e turbolenze; i capitani del duca, sotto

(35) Due erano i figli legittimi, ed uno naturale. Il maggiore Giovanni Maria ebbe per testamento del padre col titolo di duca, Milano, Cremona, Como, Lodi, Piacenza, Parma, Reggio, Bergamo, Brescia, Siena, Perugia, e Bologna. Filippo Maria, suo secondogenito, col titolo di conte, ebbe Pavia, Novara, Vercelli, Tortona, Alessandria, Verona, Vicenza, Feltre, Belluno, e Bassano colla riviera di Trento. Gabbriello figlio naturale legittimato, Pisa, altri aggiunge Sarzana, ma siccome i fiorentini tennero trattato per comprarla col duca di Milano, pare che appartenesse a lui.

CAPITOLO SETTIMO 45

pretesto di guardar varie città, ne oc-Anni cuparono il dominio. I figli furono tutti di C. infelici, due morirono di morte violen- 1403 ta, l'altro di naturale, ma nel momento di vedersi torre tutti gli stati, e fini con loro la potenza, e il regno dei Visconti.

Aveano i fiorentini poco prima della morte del duca fatto lega col papa, ed uniti inquietavano le città dei Visconti, Perugia, Pisa, e specialmente Bologna, di cui si sperava facile, e sollecita la conquista; e il papa riguardandola come sicura, n'avea dichiarato legato Baldassare Coscia cardinale, che figlio di Giovanni di Procida, di guerriera indole come tutta la sua casa, era stato fatto dal papa capo delle sue genti. Le turbolenze grandi dello stato milanese indussero la duchessa, e i suoi ministri ad accomodarsi in ogni maniera col papa: furono mediatori Carlo Malatesta, il signore di Mantova, e il cardinale Coscia; e prima che ne avessero sentore i fiorentini, su tutto concluso, accordandosi la duchessa a cedere Bologna, e a ritirar le genti che avea a Perugia. Si sdegnarono forte

5\*

Anni i fiorentini quando venne a loro notizia di C. il trattato; ma essendo reso noto in 1404 Bologna, quei cittadini adirati, che senza il loro voto si fosse disposto della città, presero l'armi, ne cacciarono i Visconti, e poi si diedero volenterosamente al papa. Anche Perugia tornò sotto il suo dominio. I fiorentini seguitarono la guerra uniti coi signori di Padova, e di Ferrara, e un corpo di truppe di questi tre collegati portossi in Lombardia a sostener Cavalcabò, che avea fatto ribellar Cremona. Anche Siena esci di mano ai Visconti, e si pacificò coi fiorentini. Era Pisa toccata a Gabriello Maria Visconti figlio paturale del duca, che venuto là con sua madre Agnese Montegazza, o perchè governassero questa città duramente, o pel desiderio dei pisani di novità, eravi assai malcontento. Vennero perciò in speranza i fiorentini di occupar Pisa: tentarono prenderla per sorpresa; un traditore indicò loro una porta racchiusa con sottil muro, situata in luogo appartato, che potea agevolmente esser rotta, e penetrarvi nella notte le loro soldatesche. Furono queste segre-

tamente fatte marciar colà sotto il co- Anni mando del conte Bertoldo Orsini, e dei di C. fiorentini commissarj: ma il traditore 1404 pentito avea rivelato il trattato ai pisani, ed era stato il muro rinforzato, e guernito il posto di truppa, onde furono ributtati i fiorentini. Questo tentativo ingelosì i genovesi, giacchè se ciò fosse avvenuto, conoscevano (36) quale aumento di potenza n' avrebbe avuta il fiorentino commercio, coll'acquisto di porti, e spiaggia marina. Questo solo mostra la decadenza di Pisa: non era più quella repubblica una delle tre dominatrici del mare, di cui avea avuta tanta gelosia la genovese, e che si era più volte unita coi horentini per ruinarla: adesso la gelosia di Genova era rivolta al potere dei fiorentini. Tennero pratiche perciò i genovesi con Gabriello, o piuttosto coi suoi tutori ponendogli in vista il pericolo di esser preda dei fiorentini, e per mezzo di Buccicaldo maresciallo di Francia, luogotenente del re in Genova, lo fecero porre sotto la protezione di Francia. Fu da Buecicaldo allora in-

<sup>(36)</sup> Sozom. loc. cit.

Anni timato ai fiorentini di desistere da ogni di C. ostilità, i quali benchè resistessero sul 1404 principio, convenne far tregua col si-gnor di Pisa per non perdere le ricche merci che aveano in Genova sequestrate da Buccicaldo, il quale intanto occupò alcune fortezze, che appartene-vano a Pisa, e specialmente Livorno, la quale occupazione mostrava, sotto il velo della protezione di Gabbriello, le sue mire su quello stato. Improvvisamente però esso, e i genovesi mutarono linguaggio, ed offersero segretamente la compra di Pisa ai fiorentini; ed ecco le cause che si adducono dagli storici di si repentina mutazione. I veneziani tentando di estendersi in terra ferma aveano occupata Verona, e minacciavano Padova: la loro potenza pur troppo grande in mare, si temeva anche di più in terra dai loro vecchi emoli, i genovesi: questi videro la necessità di soccorrere il signor di Padova, e perchè il loro soccorso fosse valido interessarvi i fiorentini. Conoscevano il mezzo di guadagnargli: of-fersero loro perciò l'acquisto di Pisa. Pietro di Luna Antipapa, che con qualThe azione grata volea guadagnarsi l'ob- Anni bedienza dei fiorentini, Buccicaldo re- di C. golatore dei genovesi, il fiorentino 1404 Alderotti, che trovavasi in Genova, e Gino Capponi colà segretamente chiamato da quest' ultimo, ne trattarono la compra (37). Si cercò di persuadere Gabbriello per mezzo di Buccicaldo di vendere ai fiorentini la città, ponendogli in vista la difficoltà di conservarla. Non fu tanto segreto il trattato che non trapelasse ai pisani, i quali, risvegliato l'odio antico contro i fiorentini, presero le armi, e dopo fiera contesa costrinsero Gabbriello colla madre a ricovrarsi nella fortezza, la quale lasciata guernita di sufficiente truppa, si ritirarono la madre, e il figlio a Sarzana. Allora si concluse il trattato dei fiorentini per mezzo specialmente di Gino Capponi: che Gabbriello dovesse consegnar loro la cittadella di Pisa, e le fortezze di Librafatta, e Santa Maria a Monte, ed essi pagassero a Gabbriello 206 mila fiorini di oro: e se

<sup>(37)</sup> Gino Capponi Comm. Pogg. his. lib. 4. Matt. Palmieri, de capt. Pis.

Anni dentro un breve tempo s'insignorissedi C. ro di Pisa, fossero obbligati a soccor-1404 rere il signore di Padova. Per quanto questa sia la causa riferita da tutti gli storici, ella par troppo piccola per indurre i genovesi a consentire alla vendita, giacchè era facile ora il vedere quanto tardi i fiorentini soccorrereb-1 405 bero il signor di Padova, dovendo prima couquistar Pisa pronta a disendersi fino all' ultimo sangue : e i genovesi non dovean esser gran fatto solleciti degli acquisti in terra ferma dei vene-ziani. Probabilmente fu questo un maneggio di Buccicaldo, che dominava da signore quella repubblica. Esso ebbe disegno di guadagnare la grossa somma della vendita di cui froderebbe l'infelice Gabbriello, di cui come si vide dal seguito degli eventi, poteva disfarsi a suo talento, coprendosi presso il pubblico genovese col pretesto di porgere aita al signor di Padova (38). Era esso

<sup>(38)</sup> Il disgraziato Gabbriello non ebbe mai questa somma. Dopo aver errato in Lombardia, tornato a Genova insistè presso il mediatore Buccicaldo sul pagamento del suo cre-

assai stretto dai veneziani, e perciò di- Anni sposto a comporsi con loro, cedendo a di C. prezzo la città di Padova: ma questo 1405 albore di speranza gli fece rompere il trattato, e cagionò la ruina di tutta la sua casa: non giunsero mai i soccorsi: parte colla forza, e parte con inganno occuparono i veneziani la città, e cittadella; e il disgraziato Francesco, con-

dito. Questi lo arrestò, accusandolo di esser andato a Genova per tradirla a Facino Cane: fu posto ai tormenti, e si persuase al credulo, ed innocente giovine di confessare, lusingandolo ehe non era, che un processo di formalità, e che sarebbe liberato ( Ser. Cambi ist: tom. 18. Rerum Ital ) Confesso un delitto di cui non era reo, gli fu tagliata la testa nell' età di anni 22: surono confiscati i suoi beni, e la crudele impudenza di Buccicaldo giunse fino a pretender dai fiorentini la somma promessa a Gabbriello, L'infelice sua madre era morta di una caduta, mentre nella fortezza di Pisa passava sopra una tavola da un muro ad un altro, caduta probabilmente procurata dai soldati per sbrigarsi di lei, (Gino Capp. Com. ) Questi avvenimenti dipingono i costumi dei tempi, e mostrano ai lodatori dei tempi passati quanto impieghin bene le loro lodi.

LIBRO QUARTO Anni sigliato a ricorrere alla generosità dei di C. vincitori si portò con un figlio a Vene-1405 zia, e gettandosi ai piedi del Doge Michele Zeno, implorarono perdono. Furono chiusi in carcere, ove era già un altro figlio, e ivi dopo non molto tempo. tutti tre strangolati: tanto può la fredda, e inesorabile ragione di stato ( per adoperare una frase inventata a copri-re la crudeltà ) sopra ogni sentimento di umanità, e di giustizia? Di due altri figli rifugiati a Firenze, e sostentati da questa repubblica, uno morì naturalmente, l'altro scoperto nel padovano fu decapitato. Intanto i fiorentini, mandate le loro genti sul pisano, avuta in mano la cittadella di Pisa, quelle di Librafatta, e di Santa Maria a Monte, credean agevol cosa l'impadronirsi della città; ma mentre prendon le disposizioni opportune, ecco giungere in Firenze una nuova che colpi come un fulmine i cittadini : la cittadella per negligenza, e vigliaccheria essersi per-duta. Una torre detta di Sant' Agnesa congiungeva la cittadella colle mura della città: tentavano i pisani di rui-

narla, tirando di tanto in tanto su di

quella un colpo di bombarda. Avvedu- Anni tisi che quando ciò seguiva, le genti che di C. vi erano dentro si ritiravano sul muro 1405 della cittadella, continuarono i tiri; intanto una schiera dei loro, salì chetamente nella vuota torre, e tanti dietro ad essi, che mostratisi inopinatamente ai difensori, restarono questi atterriti, e confusi, e credendo di esser traditi, si lasciarono vilmente far prigionieri, e fu presa la cittadella. Questa perdita, ed un' orgogliosa, o quasi schernevole ambasciata dei pisani irritarono sempre più i fiorentini, e gli animarono all'impresa (39). Si erano già creati i dieci della guerra. Dopo Bertoldo Orsino, rimasto ferito, e poco apprezzato dai fiorentini, si prese per capitano Obizo da Montegarullo, e per mare Cosimo Grimaldi con quattro galee, due galeotte, ed altri legni per chiudere Porto Pisano, e la bocca d' Arno (40).

(39) Chiedevano le fortezze di S. Maria a Monte e Librafatta, dicendo che quel che aveano speso sarebbe restituito.

(40) Avendo queste data la caccia a una nave pisana carica di grano, si era ritirato sot-

Anni Questa piccola flottiglia era capace di di C. chiudere il porto di una repubblica, 1405 che avea spesso mandato fuori più di 200 legui armati : si occuparono i passi, onde potean venir soccorsi per terra ai pisani: questi si prepararono alla più ostinata difesa. Fatte quelle provvisioni di vettovaglie, che in sì breve tempo si potettero, avean riuniti gli animi divisi dei cittadini: Bergolini, Raspanti, e tutte le famiglie nemiche si giurarono amicizia colle più sacre promesse. I Gambacorti sempre amici dei fiorentini potevan essere i mezzani di qualche convenevole accordo, quale si volle tentare: su perciò pregato il governo di Firenze di dar salvocondotto per due mesi agli ambasciatori pisani: ma i fiorentini risposero col tuono di padroni di Pisa, come avrebbero fatto a una città loro suddita, cioè, che gli

> to la torre di Vada, difesa dalle bombarde della torre. Un cittadino fiorentino, Piero Marenghi, ardi gettarsi a noto, tenendo in una mano una fiaccola accesá di fuoco di artifizio, e in mezzo ai colpi mise fuoco alla nave, e tornò salvo, ma leggiermente ferito. Capp. Comen.

facessero prima sapere il soggetto della Anni loro ambasciata, e avrebbero risposto di C. se ciò era conveniente, ponendo nell' in- 1405 dirizzo agli Anziani della nostra città di Pisa: onde rimase rotto ogni trattato. Furono i fiorentini consolati in parte della perdita della cittadella di Pisa colla presa della fortezza della Verrucola, perduta dai pisanicon pari negligenza: attesero ad occupare intanto le castella del pisano territorio, e stringer Pisa col blocco; e siccome importava che non venisse soccorso di vettovaglia per Arno, postarono un corpo di truppe a san Piero in Grado, e fabbricarono sulle sponde d' Arno due castelli di legno armati di bombarde per vegliare, e per impedire il corso per questa via agli aiuti nemici. Due dei dieci della guerra, Maso degli Albizzi, e Gino Capponi furono i commissari dell' esercito in quest' impresa di Pisa; ma îl Capponi fu quello, che agi con più vigore, e che specialmente vi si distinse. Non fu trascurata diligenza alcuna per togliere ogni estero soccorso. Il re Ladislao officiato dai fiorentini promise di non si mescolare negli affari loro,

Anni purchè essi non si mescolassero in quei di C. di Roma. Fu guadagnato ancora coi 1405 denari Ottobuono Terzo, che trovavasi a Parma senza soldo. Credettero i pisani in sì critiche circostanze che le cose procederebbero meglio se fossero da un capo solo amministrate, e fu scelto per loro signore Giovanni Gambacorti . Vi si cominciava a penuriare di viveri: molte navi che portavano vettovaglia erano state prese, altre disperse dalla tempesta, e il corso dell' Arno serrato non permetteva al resto di passarvi. L'attenzione dei fiorentini tagliò la strada ai soccorsi che seppero esser chiamati dai pisani. Agnolo della Pergola valente condottiero, che adunava genti per condurvele, su rotto, e quelle disperse: nel tempo che si cercava di stringer Pisa da tutte le parti, le armi dei fiorentini scorsero i castelli del suo contado, e se ne impossessaro, no per la maggior parte; posero ancora nella loro dependenza, o raccomandigia i feudali signori, che da quel governo dependevano. Cominciò in queste imprese specialmente a distinguersi un uomo singolare, che dalla più bassa origine

capitolo settimo 57 sommi onori, e fondò una del-

arrivò ai sommi onori, e fondò una del-Anni le più rispettabili famiglie d'Italia: di C. questi è Muzio Attendoli da Cotigno-1405 la, conosciuto sotto la denominazione di Sforza, soprannome a lui dato dal conte Alberigo, e adottato dal pubblico per l'arditezza di questo giovine nel costringere, e forzare gli altri a concedergli ciò ch' ei volea. Si racconta ch'essendo assai giovinetto, e zappando (41) il terreno passarono dei soldati, e l'invitarono al mestier dell'armi, ch'egli gettò la zappa sopra un albero per prenderne augurio, determinato

ad abbandonare il mestiere di contadino, se la zappa vi restava, e a seguitarlo se ricadeva a basso: la zappa rimase in alto, ed ei divenne un celebre

(41) Benchè da qualche lusinghiero genealogista sia stato in seguito asserito che la famiglia Attendoli era nobile, Muzio in questi tempi è nominato dai romani il villano di Cutignola. Pietro Candido, scrittore della Vita del Duca Francesco, e suo contemporaneo, passa tacitamente sull'origine del padre, e chiamala madre Lucia, e Torsano illustri, Murat. Rer. Ital. tom. 20. Vedi ancora Leodristi Cribelli, Vita Sfor. tom. 19.

6\*

Anni guerriero, il di cui figlio Francesco nato di C. in s. Miniato da Lucia Trezania fu an-1405 che più illustre del padre, e divenne duca di Milano. Trovavasi lo Sforza al servigio dei fiorentini; si era distinto in varie azioni, ed avanti, e in questa guerra, spedito con buona truppa contro Gaspero dei Pazzi, che conduceva aiuto ai pisani per le maremme, lo avea già rotto, facendo prigione la maggior 140 Sparte di quella gente. Trovavasi ora nell' esercito a S. Piero in Grado: non erano terminate le due bastie, o castelli; lo era il ponte di legno, che le con-

giungeva. I pisani profittando di una piena d'Arno mandarono a seconda del fiume dei grossi travi, che urtando nel ponte lo rappero: restò una delle bastie separata dall'esercito, e senza gente da difenderla : fu proposto dai generali fiorentini di tirarvi sopra, e spianarla, perchè non vi si fortificassero i nemici, che potean di leggieri occuparla: vi si oppose lo Sforza, e prese sopra di se il difenderla; passò subito l'Arno in un battello con due uomini, su seguitato dal Tartaglia anch' ei celebre condottiere, ed emulo dello Sforza; e

CAPITOLO SETTIMO 59

a poet per volta sarebbero passati al- Anni tri; ma informati del successo i pisani, di C. corsero verso la bastia. Allora questi 1305 due condottieri, tentarono un'azione che poteva costar loro ben cara, ma che mostra quanto possa il coraggio, e la prontezza di spirito nella guerra: montarono essi a cavallo, e arditamente per imporre ai nemici marciarono contro di loro. Non poteron credere i pisani, che questi due capitani fossero soli, ma temerono qualche aguato; anzi siccome nello stesso tempo l'esercito fiorentino con alte grida si era mosso verso Pisa, credendo tutto ciò un affare concertato, si dettero alla fuga. Lo Sforza però, che volle troppo avanti perseguitarli, uccisogli il cavallo, trovossi in gran pericolo. Allora veduto il rischio, fa terminata sollecitamente la bastia, e ben guernita di armati, e tirata una catena di ferro da una bastia all' altra: ma sembrando all'impazienza dei fiorentini che l'assedio convertito in puro blocco procedesse lentamente, richiamati l'Albizzi, e il Capponi, mandarono nuovi commissari all' esercito, Jacopo Gianfigliazzi, e

60 LIBRO QUARTO Anni Vieri Guadagni, i quali per far qualche di C. cosa di nuovo che dasse loro reputazio-1406 ne, vollero tentare un assalto. Furono fatte gran promesse ai soldati se vi riescissero: paga doppia, cento mila fiorini di donativo, e il sacco della città. Andarono la notte tacitamente a scalar le mura fra la porta di Stampace, e quella di S. Marco: accorsevi le truppe, e il popolo, ne seguì una fiera mischia, in cui furono i fiorentini respinti con molta perdita. Apparve in quest' assalto con quanta animosità si facesse la guerra: un valente soldato detto il Papi da Calcinaia, che più volte si era distinto nell' esercito fiorentino, salito in quest' assalto sulle mura, e strettosi con un pisano caddero ambedue nella città, e morirono dalla caduta. I pisani, non potendo altro, fecero strascinare per la città il cadavere del Papi attaccato alla coda di un asino ; inutile crudeltà , e che dette motivo ad altre impiccandosi per vendetta dai fiorentini i pisani che si feceano prigionieri. Compresa la difficoltà di guadagnor Pisa per assalto, si strinse vie più il blocco. Era insorta una pericolosa contesa fra Anni due condottieri lo Sforza, e il Tar-di C. taglia, che dividendo quasi tutto l' e- 1406 sercito fiorentino, minacciava del sangue, e poteva temersi che i pisani ne profittassero, guadagnando uno di essi coll' oro. Richiamato all' esercito il Capponi in un di gli rappacificò, e volendogli divisi persuase allo Sforza di portarsi all'altra parte dell'Arno, come era realmente necessario per stringere meglio la città. Pertanto oltre le due bastie situate in Arno sotto di Pisa, fu chiuso Arno anche sopra : due corpi di truppe furono situati uno sotto lo Sforza a Colignola, l'altro dall'altra parte d'Arno, che per mezzo di un ponte di barche comunicavan fra loro, e potevan darsi scambievole aiuto. Si cambiò il generale dei fiorentini. Avendo Obizzo da Montegarullo domandato di ritirarsi per difender le sue terre, gli su sostituito Luca del Fiesco. Divenivano sempre più scarsi i viveri in Pisa, onde il Gambacorti pensò di bandire le bocche inutili', le donne, e i vecchi: ma i commissari fiorentini fecero un bando, che qualunque uomo

Anai venisse dalle porte di Pisa fosse impicdi C. cato; e le donne scorciati i panni sopra 1406 il ventre fossero bollate nella gota. Eb-

bero anche la crudeltà di fare eseguire l'atroce sentenza in vista di Pisa per atterrir gli altri. In vano giunse al campo dei fiorentini un araldo del duca di Borgogna, cui avean offerta la signoria i pisani, intimando ai capi di abbandonar l'assedio. Fu non solo trattato con dispregio, ma con violenza indegna di polite nazioni, violandosi il dritto delle genti, e condannandolo ad esser gettato in Arno colle mani legate: nella notte però o non fu eseguita la condanna, ovvero aiutato potè scamparne, giacchè venne a lagnarsi del barbaro trattamento alla signoria di Firenze, da cui non ebbe alcuna risposta. Invano il duca in vendetta, non potendo meglio, tentò per mezzo del re di Francia da cui Genova dipendeva, obbligare una numerosa truppa di genovesi che militava sotto il Fiesco, ad abbandonarne il servizio dei fiorentini , Era stato previsto, e prevenuto il colpo, facendo poco prima prendere a quelle milizie il più solenne giuramento di non abbandonare in qualunque caso i fiorentini Anni stendardi, giuramento che teneva, per-di C. chè proficuo ai soldati, e che servi di 1406 decente risposta all' intimazione del re di Francia. Cresceva la fame in Pisa ogni giorno; e mancando ogni speranza di aver vettovaglie, previdero i cittadini che dirigevano il governo la necessità di capitolare. Il Gambacorti ne incominciò segretamente il trattato con Gino Capponi (42). Le condizioni più vantaggiose furono pei Gambacorti, ai quali su riservato il dominio di molte terre, e castella del territorio pisano, dell' isole del Giglio, e di Capraia insieme con una somma di 50 mila fiorini di oro; al Vescovo Gambacorti la promessa del Vescovado di Firenze; Pisa dovesse esser suddita di Firenze;

(42) In sulla mezza notte esciva di Pisa un certo Bindo delle Brache mandato dal Gambacorti, e veniva all'alloggiamento di Gino Capponi, e Bartolommeo Corbinelli: lo tenevano a cena, e dalla voracità con cui egli e il suo compagno mangiavano, si comprendeva la fame ch'era in Pisa: gli lasciavano satollare, ma non permettevano, che portassero in Pisa neppure un pane.

64 LIBRO QUARTO

Anni Giovanni dasse l'ingresso della città ai di C. fiorentini, e i segni di tutte le rocche 1406 che avea in mano: il trattato si fece occultamente per evitare i tumulti della città. Il Capponi andò a sar ratificacare le condizioni a Firenze, e furono unanimemente accettate (43) . Si dettero gli ostaggi da ambe le parti: tra i fiorentini si trovarono Neri figlio di Gino Capponi, e Cosimo Medici, quello che poi crebbe tanto in autorità, e in ricchezze, e fu chiamato padre della patria. Gino Capponi, uno dei dieci della guerra, che ebbe la prima parte nell'acquisto di Pisa ne prese il possesso . Conveniva aver cura che l'ingresso in Pisa si facesse con sicurezza della truppa, e nello stesso tempo evitare che la militar licenza non trovasse pretesti al saccheggio; ciocchè si potea temere da truppe mercenarie. La vigilanza, il rigore, e la risolutezza del

<sup>(43)</sup> Il Poggio dice che parvero gravose, ma il Capponi asserisce che nel primo partito di 47 voti non ve ne fu che uno contrario, e si fece il secondo per poter dire che niuno avea dissentito, come avvenne;

Capponi, il bando da lui mandato che Anni s'impiccherebbe subito chi osasse ru- di C. bare, la risposta data da lui a Fran- 1406 ceschino della Mirandola, che pareva cercasse pretesti pel saccheggio, furorono la salvezza di Pisa. Allo spuntar del giorno 9 ottobre vi entrò la truppa fiorentina ricevuta alla porta da Giovanni Gambacorti, il quale teneva in mano un verrettone, e poselo in mano del Capponi, dicendo che gliel dava in segno della signoria della città. Marció la truppa con modestia, e disciplina (44). Giunto il Capponi alla sala dei priori feco un discorso su quell'avvenimento, più semplice ch'eloquente, esortando i pisani all'obbedienza, e fedeltà ai fiorentini, mostrando loro dalla regolarità, con cui si eran portate le truppe (45), che avean tutto a sperare dalla moderazione dei fiorentini. Gli fu

(44) Il Capponi avea fatto alzar le forche minacciando non solo i soldati che disobbedissero ma rendendo responsabili i capitani di ogni disordine, che succedesse.

(45) Dice il Capponi dei suoi soldati: e non altrimenti che se nella città propria di Firenze avessino auto a far la mostra, si son

Annirisposto da messer Bartolommeo da di C. Piombino con un discorso infarcito di 1406 passi scritturali, più adattato ad un missionario, che ad un uomo di stato: fra le ampollosse, e ricercate frasi appariva la più grande abiezione di animo, e non vi spirava neppure un raggio di quella dignità, che si può conservare anche nelle disgrazie (46). Era durata questa guerra dai primi di marzo ai 9 di ottobre. Benchè il cadere sotto il dominio dei fiorentini paresse grave, era tuttavia quel popolo così afflitto dalla fame, che non ne senti tanto il peso: parevano i cittadini divenuti scheletri: non si trovava più nè grano, nè farina: si era per alcuni giorni il popolo pasciuto di

portati: che se altrettanti frati osservanti ci fossero entrati, più scandolo vi sarebbe stato.

(46) Per tutti gli avvenimenti dell'assedio e capitolazione di Pisa non vi è più autentico documento dei commentari di Gino Capponi attore, ed autore a un tempo stesso. La narrativa di Matteo Palmieri (de Captiv. Pisan.) è quasi una copia di quei commenzari scritta in latino con più eleganza. Vedi ancor Sozom. loc. cit. Buoninsegni Ist. fior. lib. 4, ed Ammir. Ist. fior. lib. 17.

capitolo settimo 67 erbe colte nelle strade: vi furon con-Anni dotti dei carri di vettovaglie, e distri-di C.

dotti dei carri di vettovaglie, e distri-di C. buito a dovizia il pane. Tutto il van- 1406 taggio di questo trattato venuto ai Gambacorti stati sempre amici dei fiorentini, e la segretezza con cui fu maneggiato, ha fatto accusarli da qualche scrittore come traditori. L'imparziale storico però non gli accuserà di altro, se non che, vista la perdita di Pisa inevitabile, abbiano tratto per loro il maggior profitto, ma risparmiato nel tempo stesso maggiori calamità, e forse il saccheggio alla patria (47).

(47) Vedi Flam. del Borgo dissert. sulla Stor. Ann. San. Rer. Ital. Scrip. tom. 19, ma specialmente il Cronista lucchese ser Cambi, il quale accusa di tradimento Giovanni Gambacorti. I suoi racconti però sono privi di ogni verisimiglianza: si è veduto i progressi di questa guerra, e che Pisa non potea più sostenersi per mancanza di viveri. L'asserire, come fa il Cronista lucchese, che Giovanni avea fatto nascondere tutto il fromento, è cosa assai difficile a credere, giacchè in città dove avea tanti nemici, e tanti occhi, una non piccola copia di grano non si può facilmente nascondere. Giovanni era stato fatto signore di

Anni La nuova di quest' acquisto rallegrò di C. assai Firenze, e fu festeggiata eon 1407 pompe sacre, e profane (48). La repubblica fiorentina, la di cui potenza era fondata sul commercio, non poteva far migliore acquisto della città di Pisa. L'introduzione, ed estrazione delle merci sempre precaria perchè dipendente dalla volontà dei sanesi, o dei pisani avea adesso acquistata la maggior libertà; e veramente il fiorentino commercio, da quest'epoca ebbe il più grande aumento, e le ricchezze dei fio-

Pisa, ed avea depresso i suoi nemici, e se la difesa avea buon esito maggior gloria e potenza ne derivava che dal tradimento. Finalmente gli storici più autorevoli di quel tempo come Sozom. loc. cit. e il Buonincontri (Annal. Rer. Ital. tom. 21.) non amico dei fiorentini, nè di Giovanni Gambacorti, il quale dice avea duramente estorto molto denaro dal suo avo, non lo accusano di tradimento; onde resta al lettore a giudicare se sopra fatti equivoci, e incerte voci, che l'odio dei partiti sparge si facilmente, si debba dargli quell'accusa.

(48) Storie di Firenze, anon. Rer. Ital. Scrip. tom. 9. rentini non sono state mai si grandi Ann. quanto nel XV secolo. Non divenne mai di Ci però la repubblica una potenza marita 1407 tima: benchè da questo tempo rivolgesse i suoi pensieri al mare, il numero dei suoi legni si trova sempre piccolo, atto solamente a scortare le navi mercantili. Fu creato generale delle galee Andrea Gargiolli cittadin fiorentino, coll'obbligo di dimorare in Pisa.

## CAPITOLO VIA.

## SOMMARIO

Vari Antipapi si disputano la cattedra di San Pietro. Avventure del conte di Mondoresio. Ladislao re di Napoli si move contro la Toscana. S'impadronisce di Cortona. Lega di Firenze con Luigi II di Angiò. L' armata collegata marcia verso Roma, e vi entra. Pace di Ladislao coi fiorentini. Movimenti interni. Fuga di papa Giovanni XXIII in Firenze. Morte di Ladislao. Concilio di Costanza. Depone papa Giovanni, ed elegge Martino V. Martino vicne in Firenze. Vi giunge an≠ co Braccio da Montone. Pompe e spettacoli in Firenze. 1 fiorentini acquistano Livorno dai Genovesi. Ricchezza e prosperità di Firenze. Affari di Napoli. Rivoluzioni di Lombardia. Guerra del duca di Milano coi fiorentini. Sconfitte di questi. Fanno lega col re Alfonso. Nuove perdite dei fiorentini. Lega coi Veneziani, che s'impadroniscono di Brescia.



Fece quasi a forza passare una parte dell'escreito il fiume.



Ma molto tempo più rivali si erano Anni contrastata l'autorità pontificia, Bonifa-di C. zio IX, Innocenzo VII, Benedetto XIII, 1408 Gregorio XII. Questi due ultimi erano superstiti. Gregorio alla sua elezione avea giurato di scendere dal sublime posto, subitochè il suo rivale Benedetto avesse fatto lo stesso: perchè riunendosi i due partiti venissero unanimemente all'elezione di un solo papa, e si terminasse così la lunga divisione che agitava la chiesa. Per effettuarlo si diedero somma cura i principi, e gli altri governi italiani, e soprattutto la fiorentina repubblica. Ella spedi ambasciatori ai due rivali perchè in un concilio si terminassero le disserenze: diedero ambedue sempre delle risposte evasive, si avvicinarono ancora, ma o diffidando scambievolmente, o simulando diffidenza, per non arrivare a un momento, in cui dovean deporre la pontificale autorità, venne meno ogni trattato. Si era Gregorio condotto a Lucca passando pel territorio della fio-rentina repubblica accompagnato dai

72 LIBRO QUARTO

Anni di lei ambasciatori. Avea solennemente di C. promesso nella sua esaltazione di non 1408 crear cardinali, quando in quella città ne creò quattro. Questa infrazione della promessa sece sdegnare i cardinali del suo seguito, che abbandonandolo si ritirarono a Pisa, ove si riunirono anche quei del partito di Benedetto. Si tenne quivi un concilio, per far rinunziare ambedue i papi. Al cardinal Coscia, principal motore di questa macchina, fu offerto il papato: non si sa il motivo per cui questo ambizioso prelato ricusasse allora un posto, che in appresso ambi, ed ottenne, e conservò ostinatamente quando il consenso universale lo invitava a deporlo. Egli propose il cardinal Pietro Filargo di Candia, che si 1409 fece chiamare Alessandro V: ma non per questo cederono i due rivali, anzi seguitarono a tener diviso il mondo cristiano coi loro partitanti. In tempo di questa guerra ecclesiastica, che i fiorentini presero tanta cura di pacificare, restò tranquilla la Toscana; e il solo avvenimento di qualche conto fu la morte violenta del signore di Cortona, avvenuta poco tempo dopo la presa di Pisa. Era esso Francesco Casali di buo- Anni no, e leale carattere: nel trattato di di C. raccomandigia colla fiorentina repub- 1409 blica avea nominato il suo nipote Luigi Batista Casali, che dovea perciò succedergli; ma o trasportato questi dalla passione di dominare; o qual altra ne fosse la causa, uccise il zio, e gli successe pacificamente. I fiorentini mandarono a Cortona Gino Capponi, e Cristofano Spini per dar ordine a quel governo, e uon crederono dover nulla innovare (1); ma la tranquillità di Toscana stava per turbarsi.

Già da circa a vent'anni era morto Carlo detto della Pace, della casa d'Ungheria, conquistatore del regno di Napoli, uccisore di Giovanna, e che l'avidità di nuovi stati alla morte del vecchio Lodovico re d'Ungheria avea richiamato in quel regno, di cui fatta appena la conquista, fu assassinato. Erano rimasi nel regno di Napoli due figli Giovanna, nome sempre infausto a quel paese, e Ladislao, che ancor fanciullo successe in quello stato; e in mezzo alle

<sup>(1)</sup> Amm: Ist. flor. lib. 17.

74 LIBRO QUARTO

Anmagitazioni e turbolenze giunse a stabidi C. lirvisi saldamente. Dissimulatore, in-1409 traprendente, coraggioso seppe profit-

tare degli sconcerti della chiesa, e giunse a impadronirsi di Roma. Avea lasciato in pace finora i fiorentini, o che i suoi interessi così lo portassero o che il credito del conte di Mondoresio lo tenesse amico di Firenze: le avventure di quest' uomo non devono trascurarsi da un istorico fiorentino. Nato oscuramente nel distretto di Scarperia nominossi Cecco di Vanni da Senno, loco della sua nascita, non lungi da Scarperia, e cominciò le sue avventure dal mestiero di assassino di strada, per cui fu condannato a morte. Vi si sottrasse colla fuga, e postosi al mestiero dell'armi nel regno di Napoli vi si distinse a segno (2), che fu creato conte di Mondo-

(2) Vedi Amm. lib. 16. S' impara dall' istoria che molti dei più valorosi generali hanno cominciato nella prima loro gioventù, o da senno, o da scherzo dallo stesso mestiero. Si dice che il celebre Alessandro Farnese giovinetto in Parma nella notte accompagnato da alcuni sgherri fermava le persone. Il con-

resio, marchese di Pescara, e giunse Anni alla carica di Vicerè dell'Abruzzo; s'im-di C. parentò colle maggiori samiglie, e la 1409 sua figlia portò nella casa d'Aquino il feudo di Mondoresio (3). Fu assai caro al re Ladislao, e sempre amante della patria e dei suoi concittadini, non lasciò di giovar loro ove n'ebbe agio. Ladislao, i di cui affari prosperavano fra le divisioni della chiesa, che sosteneva Gregorio, il quale gli avea cedute molte città pontificie non amò le mutazioni ecclesiastiche, e l'elezione del nuovo pontefice fatta in Toscana: egli avea delle mire più profonde, e più ardite contro la repubblica fiorentina. Fino dalla morte del duca di Milano i sanesi postisi in libertà avean costituito il solito governo con alcune mutazioni: queste erano in esso sì frequenti, che senza tessere una particolare storia di

quistatore di Francia Arrigo re d' Inghilterra tanto celebrato nelle tragedie di Shakespeare, faceva da giovinetto lo stesso, aggiungendosi (forse per coonestar l'azione) che nella mattina facea restituire il tolto.

(3) Ammir, Famiglie Napoletane.

Anni quella repubblica non sarebbe oppordi C. tuno minutamente dettagliare: fecero, 1409 pace e stretta amicizia coi fiorentini, accorgendosi che l'odio cieco contro di essi avea fatto perder loro la libertà, e posto in gran pericolo la Toscana. Ammaestrati dall'esperienza non si lasciaron sedurre dalle lusinghe di Ladislao, che per conquistare la Toscana cercò di trargli alla sua amicizia. Abile, e fraudolento negoziatore quel re tentò di ingannare i fiorentini, ma dopo molti inutili negoziati coi loro ambasciatori, ai quali domandava il passo per la Toscana, essendogli tutto negato con fermezza ( giacchè si manife tava troppo la sua poca sincerità ) si mosse contro la Toscana. I fiorentini scelto per loro capitan-generale Malatesta dei Malatesti, uniti ai sanesi (4) si disposero alla difesa. Era con loro anche il cardinal legato di Bologna che in questo tempo di divisione esercitava un asso-

luto impero su quei paesi commessi al suo governo. Il re venuto verso Siena

<sup>(4)</sup> Pog. lib. 4. Leon. Aret. Comm. Amm. lib. 16.

CAPITOLO OTTAVO

con otto o dodici mila cavalli, ed un Anni proporzionato numero di fanteria, e di C. riesciti i tentativi di separare i sanesi 1409 dalla lega coi fiorentini, non sperando secondo l'imperfetta arte di guerra di quei tempi, prender Siena, dopo averne devastate le campagne si ritirò nella Valdichiana, d'onde scorrendo pel contado di Arezzo, che tentò invano di sorprendere, e di molte altre terre dei fiorentini, non fece la guerra che alle biade (5). Il Malatesta condusse un sufficiente numero di truppe sull' aretino per osservare il nemico, e tenerlo in soggezione. L'unica impresa di qualche conto fu d'impadronirsi di Cortona, di cui era signore Luigi Casali, per mezzo di pratiche tenute col popoloi, che sollevatosi fece prigione il Casali insieme col Gianfigliazzi, che si trovava commissario dei fiorentini, e che avea più volte avvertito Luigi del segreto trattato dei suoi nemici. Furono

uccisi, o spogliati i soldati fiorentini,

<sup>(5)</sup> Fu per ischerno chiamato il re Guastagrano.

Anni e la città venne in mano del re (6). Si di C. strinse lega dalla repubblica fiorentina 1409 col principal nemico di Ladislao Luigi

II d'Angiò, rivale a lui nel regno di Napoli, e che si preparava a venire a combatterlo. Le disposizioni del legato per invader la Marca, unite a questa nuova, fecero ritirare Ladislao verso Roma. Venne il duca d'Angiò a Pisa, e proclamato dal papa Alessandro re di Sicilia, e di Gerusalemme, e fatto gonfaloniere della chiesa, uni le genti che avea menate di Provenza con quelle dei fiorentini, e del papa, e marciò quest'esercito col Malatesta verso Roma senza trovar resistenza. Era questa città divisa in partiti aderenti ai tre, che si facevan chiamare pontefici; ma la signoreggiavano le truppe di Ladislao, sotto l'ombra dell'autorità di Gregorio, comandate dal conte di Troia, giacchè Ladislao era tornato a Napoli. Vari attacchi furono fatti alla città: si erano impadroniti i collegati del palazzo papale, e si era dato loro

<sup>(6)</sup> Amm. Ist. for, lib. 17.

CAPITOLO OTTAVO 7

Castel S. Angelo: il resto però si difen- Anni deva sì vigorosamente, che fu creduto, di C. venendo già il verno, l'impresa im- 1409 praticabile, e perciò il legato, e il re Luigi tornarono a Pisa per concertar piani di guerra più vigorosi per la prossima campagna. Il Malatesta però rimase presso Roma, e cominciò a tener dei segreti trattati coi romani nemici di Ladislao. Era quella parte di Roma, che chiamasi Borgo, occupata dall'armi dei collegati sotto la condotta dell'Orsino. Parve al conte di Troja, e ai Colonnesi che questa piccola truppa poteva facilmente distruggersi: l'attaccarono, ma ne furono respinti con perdita: questo diede animo al partito del nuovo papa, di cui pro-clamò altamente il nome, chiamando nella città il Malatesta. Vi entrò coll'insegna del giglio, furono gettate a terra le armi di Gregorio, e quasi tutte le città pontificie seguiron lo stesso partito. Si accorse allora Ladislao dell'errore fatto nell'inimicarsi la repubblica, e mandò Gabbriello Brunelleschi 1410 fiorentino suo cortigiano per trattare accomodamento: ma, non volendo la

Anni repubblica farlo se non generale coi

di C. compagni, svanì ogni trattato.

Tutti i collegati stimolavano il papa a portarsi a Roma: egli però consigliato dal Legatosi era fermato in Bologna. Invano i romani stessi portandogli le chiavi della città vennero ad invitarlo. Restio ad ogni invito, infermossi in quella città, ove cessò di vivere dopo un breve ma virtuoso pontificato. Fa ben presto eletto nuovo papa il cardinal Coscia, che prese il nome di Giovanni XXIII. Si fecero gran sforzi dal duca di Angiò: venne un'armata navale di Provenza, alla quale pensando a resistere Ladislao avea fatto lega coi genovesi, che si erano sottratti alla protezione, o impero della Francia. Si armarono per suo conto in Genova cinque navi, che condotte dal Giustiniani s' incontrarono in 7 provenzali non lungi da Porto Pisano. Sul principio la sorte su varia, ma finalmente l'arte superiore dei genovesi trionfò dei provenzali: cinque loro grosse navi furon prese, una fu colata a fondo, e l'altra sola salvossi (7). Tuttavia il re Luigi

(7) Annal, genuens Rer. Ital. t. 17.

favorito dal papa, e dai fiorentini, con- Anni ducendo un rispettabile esercito, in cui di C. si trovavano forse i migliori condottieri 1410 di quel tempo, Sforza, Braccio da Montone, Paolo Orsino, ed altri, giunse in Roma accoltovi con straordinario favore (8). Il re Ladislao, che vide qual turbine gli cadeva addosso, fece nuovi, e più fruttuosi tentativi per rappacificar- 1411 sicoi fiorentini i quali gli potevan far la guerra più pericolosa, somministrando al suo rivale i denari dei quali solo mancava. Stanchi da tante spese( giacchè la maggior di queste cadeva su di loro) bramavano la pace anch' essi, e la conclusero con gran dispiacere del re Luigi. Più volentieri vi acconsentirono per il valevole acquisto di Cortona e di altre terre, che il re cesse loro per 60 mila fiorini di oro . Vari furono gli articoli, ma quello il più importante. Questa era la più comune maniera colla quale i fiorentini facevano le conquiste (9). Entrato il re Luigi colla sua

<sup>(8)</sup> Giann. Napolet. Rer. Ital. tom. 21.

<sup>(9)</sup> Buonace. Pitti Cron. Pogg, Ist. lib. 4. Amm, Ist. fior, lib. 18.

Anni armata nel regno di Napoli, vi su una di C. battaglia con Ladislao presso a Ponte 1411 Corvo al Garigliano, l'esito della quale benchè sosse savorevole a Luigi, non ne ritrasse alcun profitto forse per tradimento dei generali, che se avessero perseguitato Ladislao, potevan farlo prigioniero; onde fu obbligato Luigi per mancanza di denari a ritirarsi, e ritornare in Provenza. In pochi anni due guerre dispendiose erano state sostenute dalla fiorentina repubblica. Le spese gravi avean cagionati dei debiti, dei quali si sentiva adesso il peso, come dopo le malattie si sente la debolezza. Parendo all' università dei cittadini, che troppo facilmente si cominciassero le guerre, fu per frenare questa facilità formato un nuovo consiglio detto dei 200. Questo numero di cittadini dovea estrarsi da 4 borse di 4 quartieri della città, nelle quali s'imborsarono tutti quelli, che dall' anno 1381 erano stati delle tre cariche maggiori, ovvero atti a quelle. Da questo consiglio si doveano approvare le deliberazioni della signoria, indi passare a quello dei

131, composto delle principali persone

attualmente in carica, e finalmente a Anni quello del comune. Si moltiplicavanodi C: così gli ostacoli, e si arrestavano le 1411 precipitose risoluzioni, che spesso o l' ira, o la speranza faceva prendere: e vari altri provvedimenti furono proposti per frenare la facilità d'impegnarsi in nuove guerre (10). Restarono quieti i fiorentini, e solo ebbero piccole ostilità coi genovesi, che mal volentieri vedevano nelle loro mani Lerici, e Sarzanello, comprati da Buccicaldo. Scorgevano inoltre l'errore di aver favorita la compra di Pisa, vedendo che senza la necessità della loro marittima protezione, e del loro porto, le fiorentine merci aveano un corso libero, e stabile per mezzo di Porto Pisano; sotto vari pretesti perciò inquietavano la fiorentina navigazione: potendolo agevolmente fare, giacche si trovavano nelle mani Livorno, che allora non vollero vendere ai fiorentini. Convenne a questi con buone scorte navali difendere il loro commercio. Per far onta però, e per poter tenere in qual-

<sup>(10)</sup> Baonin. Ist. Amm. Ist. lib. 18.

Anni che soggezione i genovesi, acquistarono di C. Porto Venere sulla spiaggia ligure, che 1411 gli abitanti volonterosi offersero loro(11). Essendo per terra la repubblica in pace, ribollivano secondo il consueto i mali umori interni: e un resto dell'antico incendio coperto ancora dalle ceneri si saceva sentire: si scopersero alcuni principi di cospirazione in quelli delle famiglie dei condannati restati in Firenze, onde fu mozzo il capo a Bindaccio Alberti; e tutti di questa famiglia, non eccettuati i fanciulli, furono banditi: si fece morire Nanni Buondelmonti convinto di tentar cose nuove, eccitando ai tumulti la plebe, indi Giorgio dell' Asino per trattati tenuti coi fuorusciti ribelli.

Papa Giovanni, benchè da lungo tempo usato agli affari, agl' intrighi e versato nell'arte di conoscere gli uomini, si trovò tuttavia vinto in quest' arte dal re Ladislao. Riguardava sempre costui Roma, e il pontificio stato con occhio di avidità. Era stato amico, e favorito da Gregorio refugiato

<sup>(11)</sup> Amm. lib. 6.

nei suoi stati, e vedeva in Roma Gio- Anni vanni suo nemico, che scaltro, e poten- di C. tente di oro, e di truppe, avrebbe di- 1413 feso con energia i suoi stati: eppure gli venne fatto non solo di deluderlo, ma di servirsi dei di lui stessi denari per la sua ruina. Per meglio ingannarlo intimò un' assemblea di ecclesiastici del suo regno, che decidessero chi dovesse riconoscersi per vero papa: questi diretti segretamente dal re si trovarono subito d'accordo a riconoscer per tale Giovanni, e a condannar Gregorio, il quale tanto avea fatto per Ladislao, e si trovava a Gaeta. Intimogli allora il re, che i suoi stati non potevan essergli più di asilo; e forse lo avrebbe fatto arrestare se sollecitamente non si fosse imbarcato. Dopo lunga navigazione giunse a Rimini, ove fu bene accolto dalla famiglia Malatesta. Questa finzione fece credere a papa Giovanni quel re divenuto suo amico, e comprò da lui la pace con 60 mila fiorini di oro. Ma queste operazioni erano un velo per meglio deluderlo, gli avea già tolti alcuni condottieri, e fra gli altri il celebre Sforza. Mentre il papa riposava in

Anni Roma sulla fè del trattato, senti che di C. le truppe del re marciavano a invader 1413 la Marca, e colto all' improvviso, e disarmato, non ebbe altro partito che la fuga, e dopo Viterbo e Siena si volse finalmente a Firenze. Esitarono i fiorentini a riceverlo per timore del re: dovette arrestarsi fuori della città, nè vi fu ammesso che tre mesi dopo. Entrò l'esercito di Ladislao condotto dal Tartaglia in Roma, e poi il re stesso, che non vi si trattenne che pochi giorni. Di rado si son trovati uomini capaci d'ingannare con tanta sfrontatezza. All'ingresso delle truppe i mercanti fiorentini, ch' erano in Roma, benchè la loro nazione fosse amica di Ladislao, temendo gli effetti del primo tumulto, pensarono di assicurare i loro beni nascondendoli. Fece il re assicurargli sulla sua parola di onore. Gli credettero; tornarono ai loro affari, e furono intieramente spogliati (12). Questa era una

<sup>(12)</sup> Pogg. ist. lib. 4. Si serve delle seguenti parole: Scelestum facinus non solum nomine regio indignum sed pirata etiam nequissimum,

specie di dichiarazione di guerra. Ger- Anni carono invano i fiorentini dei mezzi di di C. conciliazione fra lui, e il papa: era esper- 1414 tissimo quel re nell'intavolare i trattati, nel prolungarli, e nel romperli a tempo. Questi essendo stati inutili, il papa parti di Firenze per cercar l'aiuto di Sigismondo re di Ungheria, e di Boemia, e che avea anche il titolo di re dei romani. Si abboccò con lui nella città di Lodi: fra gli altri affari importanti siccome la repubblica cristiana era sempre divisa da tre papi, Giovanni per mostrare il suo zelo a toglier lo scisma, convenne che si tenesse un concilio, e fu fissata per questo la città di Costanza (13). Erano intanto i fiorentini in grande apprensione di un re di siffatto carattere, che minacciava d'ingoiar l'Italia, e con cui niente era più inutile che le convenzioni, le promesse, i giuramenti. Si venne a nuovi trattati, nei quali benchè si accordassero per timore, si congetturava dai più savi, che la pace non sarebbe stabile, e certamente non era onorevole, essendo

<sup>(13)</sup> Leonard. Bruni Coramen.

Anni obbligati i fiorentini ad abbandonare di C. il pontefice. Vi furono delle forti op-1414 posizioni nel consiglio dei 200, ove do-

po vari dibattimenti, e ballottazioni si vinse il partito quasi per violenza, e per influenza di Maso degli Albizzi allora gonfaloniere (14). Il re, che mirava all'impero di tutta l'Italia, non avea altra mira che addormentarli, per poter più sicuramente occupare il resto dello stato pontificio. La fiorentina repubblica immersa in pericoloso letargo lasciava opprimere il su antico alleato, e dormiva accanto al precipizio: ma la morte sempre a lei amica, che l'avea salvata da Castruccio, dall'arcivescovo e dal duca di Milano, la salvò anche da Ladislao. Nel vigore dell' età, nel mese di agosto, fu sopraggiunto dalla morte, frutto probabilmente delle suc sregolatezze (153. Era

(14) Istor. fior. anon. rer. ital. script.

tom. 19.

<sup>(15)</sup> Vedi Giornali napoletani (rer. ital. tom. 21). Si vacconta dagli storici di quel tempo, che la morte fu causata da un malore attaccatoli da una meritrice perugina. Tor-

egli nemico forse più formidabile del Anni duca di Milano, il quale fornito di tut-di C. te le astuzie combatteva però per mez-1414

mentato da atroci dolori si fece portare da Narni a S. Paolo fuori di Roma, e di là per mare a Gaeta, indi a Napoli, ove mori. In mezzo al delirio della morte non nominava che Firenze, ed invitava i circostanti a quell' impresa. Pogg. lib. 4. Giannone Ist. lib. 24. c. 8 racconta la causa della sua malattia con qualche varietà, che ha tutta l'aria di favola, che amoreggiando la figlia di un medico di Perugia, questi corrotto dai denari dei fiorentini, posponendo al guadagno la vita della figlia; compose un venefico unguento, onde avvelenasse le sorgenti della vita, e del piacere facendo credere alla figlia che produrrebbe un effetto tale, per cui il Re sarebbe di lei per sempre perdutamente innamorato. Negli avanzamenti così grandi della fisica, e della chimaca moderna non si conosce uu veleno capace di produrre quell'effetto, ed è difficile immaginare che fosse noto al medico perugino. Il caso però di Ladislao è singolare, giacchè ha tutti i sintomi della lue venerea allora ignota. L'Ammirato nella vita di Ladislao asserisce che quel veleno era sugo di napello.

Pign, T. VII.

Anni zo di generali: costui combatteva con di C. egual successo e colla frode e colla ma-1415 no passando per valoroso guerriero, senza fede, senza religione, pronto a sacrificare amici, e nemici ai propri interessi (16). Morì senza tigli, onde ereditò i suoi regni Giovanna sua sorella (17) chiamata II che mostrò indole pacifica, e però pose in calma le potenze d'Italia e in specie i fiorentini

ai quali mandò ambasciatori.

Fu fatale al papa Giovanni XXIII il concilio di Costanza: un numero straordinario di cardinali, vescovi, e prelati formò questa sacra assemblea, e vi
comparve a maggiormente decorarla
il re Sigismondo: furono citati Angiolo
Corrario, Pietro di Luna a comparirvi, che recusarono. Lo stesso Giovanni
XXIII che vi presiedeva promise dimettersi dal pontificato, se gli altri
due facessero lo stesso: ma non piacendo questa condizione, alle replicate

<sup>(16)</sup> Pogg. lib. 4. Leonard. Bruni Comm. (17) Era stata maritata a Guglielmo figlio di Leopoldo III duca di Austria: restata vedova senza figli, tornò alla casa paterna.

istanze del concilio fu indotto a pro- Anni mettere di lasciare liberamente il pon. di C. tificato, se il vantaggio della chiesa lo 1415 richiedesse. Un papa che ha regnato alcuni anni si trova sempre molti nemici; e molti delitti, o falsi, o veri gli sono apposti. Sentendo che la tempesta contro di lui andava formandosi, non ne aspettò l'effetto, e improvvisamente fuggi fra gli Svizzeri, protetto da Federigo duca di Austria, il quale però forzato dall'armi, e dalle pubbliche rimostranze lo fece ricondurre al concilio, ove fu pronunziato il decreto della sua condanna, e deposizione. Lo stesso fu fatto contro gli altri due papi: Angelo Corrario rinunziò anch' esso: solo l'inslessibile Pietro di Luna ricusò ostinatamente. Non valsero le preghiere, nè le minaccie de'due re Sigismondo, e Ferdinando: deluse anche le loro forze, e fuggendo da Perpignano a Colliure, e di là a Paniscola suo castello assai forte nel regno di Valenza, posto sul mare, mantenne il suo proponimento fino all'estremo della vita, che giunse al novantesim' anno, e lasciò anche dopo la sua morte una

Anni traccia di scisma. Due suoi cardinali di C. elessero un nuovo papa, cioè Egidio 1417 Mugnos, che osò di crear cardinali, ed esercitare i pontifici ufizi. Il concilio però, cessato il comando dei tre rivali, passò all'elezione di Martino V di casa Colonna. Mancò in questo tempo nel settantesim' anno Maso degli Albizzi, che si riguardava come il primo del governo di Firenze: era egli passato per strane vicende: avea veduto nella sua giovinezza il zio quasi padrone della città lasciar la testa sotto la scure, le sue case abbruciate, e la famiglia esule: ebbe la fortuna di veder rovesciata la nemica fazione, di ottenere i primi onori, e la parte principale nel governo della sua patria, lasciando ai figli quasi per eredità la sua potenza; e grandezza (18).

1418 Papa Martino V avendo mostrato tutto il buon animo verso i fiorentini, fu invitato da essi a Firenze, giacchè era vacillante, e turbolento il suo stato: egli accettò l'invito: si fecero grandi preparativi per riceverlo. Il papa

<sup>(18)</sup> Amm, ist, fior. lib. 18.

CAPITOLO OTTAVO 93

accolto, e sommamente onorato da tut- Anni ti i principi di Lombardia, per la stra. di C. da di Romagna se ne venne a Firenze, 1418 incontrato a Castrocaro da otto dei più ragguardevoli cittadini, e poi dai primi magistrati alla porta, e accompagnato con la massima pompa, e onorificenza a Santa Maria Novella, ove gli era stato preparato l'alloggio (19). Quivi egli ebbe la soddisfazione di veder venire a riconoscerlo il già degradato Coscia, che scappato dalle carceri di Germania, o liberato dai denari dei fiorentini (20), poteva darli nuove inquietudini. Il papa lo creò nuovamente cardinale, ma poco sopravvisse, e morì pacificamente in Firenze onorato di magnifiche esequie novendiali, come un pontefice. Il posto in cui era stato, i rilevanti affari che avea maneggiato, fecero credere al volgo, che egli avesse dei gran tesori nascosti; e siccome fra

<sup>(19)</sup> Ist, sior. anonimi rer, it. scrip. tom:
19. Vi si descrivono molte minute circostanze, le sunzioni da esso satte, i doni di commestibili fattigli dalla Signoria ec.

<sup>(20)</sup> Vedi la nota seguente.

94 LIBRO QUARTO

Anni gli esecutori del suo testamento si trodi C. vava Giovanni dei Medici, da cui ebbe 1420 specialmente origine la straordinaria ricchezza di questa Casa, vi fu chi credette che dei tesori del Coscia si fosse arricchito (21): ma le ricchezze di Gio-

> (21) L'Ammirato ha vittoriosamente confutata questa popolare opinione, riferendone il testamento, Ist. fior, lib. 18. Non fu Giovanni il solo esecutore testamentario, ma con tre altri, il Valori, l' Uzzano, il Guadagni. Non lasciò che 20 mila siorini, e siccome disponeva di 15 mila a favore di due suoi nipoti, e di 5 mila in legati pii, incerto se la somma arriverebbe ad adempire tutte le sue volontà, ordinò che prima di tutto fossero adempiti i legati. Il Filelfo, il di cui stravagante, e maledico carattere è assai noto, benchè beneficato dalla famiglia dei Medici, ha inventato questa calunnia con molte altre contro di essa. Si trovano in un manoscritto della libreria Magliabechiana lasciato imperfetto, che contiene diversi trattati. 1. de exilio. 2, de infamia, 3. de paupertate. 4. de servitute. 5. de contemptu. 6. de intempestiva senectute. 7. de aegrotatione. 8. de carcere. 9. de morte. 10. de miseria. I primi tre soli sono scritti: degli altri non vi è

vanni, come quelle di Cosimo suo figlio, Anni si doveano al commercio. Donò il papa di C. la rosa di oro ai fiorentini, e dichiarò 1420 la chiesa di Firenze sede archiepiscopale. Per riconciliare il papa col loro amico Braccio Fortebraccio, chiamarono i fiorentini ancor lui in Firenze. Questo condottiero, il più celebre della sua età, di una illustre famiglia, Si-

che il titolo. Invece che i Medici si arricchissero dell'eredità del Coscia, egli probabilmente fu potentemente soccorso dai loro denari. Dopo la sua condanna, era nuovamente fuggito; arrestato però, si liberò dalle mani del duca di Baviera col riscatto; 28, 500 fiorini furono fatti pagare allo stesso duca dai fiorentini, e in specie da Giovanni dei Medici. Il documento tratto dall' Archivio Granducale è riportato nella Vita di Cosimo Padre della Patria da Monsig. Fabbroni nota 4.

gnore di Montone (22), nacque in Pe-

rugia, di cui col suo valore divenne padrone come di moltissime altre città

(22) La vanità, e l'adulazione hanno avuto la ridicola impudenza di produrre una congettura che la famiglia Braccina venga dalla Barchina Cartaginese. Joan. Campani Vita

Brachii.

13

.

1

3

Anni pontificie. Nemico dei papi era entrato di C. trionfante in Roma, ed avea più volte 1420 disfatti i primi pontifici condottieri lo Sforza, e il Tartaglia. Venne con tutta la pompa militare. Entrò in Firenze con 400 scelti guerrieri fra i quali i primi suoi ufiziali distinti pel fulgore, e ricchezza dell'armi, e più per la sama dell'imprese : lo accompagnarono ancora i principali signori della città ch'ei dominava: il suo aspetto ove era dipinto il vigore, e l'aria guerriera, e le cicatrici onorevoli ond' era segnato, imprimevano venerazione nei riguardanti. Con questo apparato giunse all'abitazione del pontefice, a cui baciato il piede, e la mano, fece un' eloquente difesa delle sue azioni. Rispose con dignitosa brevità il pontefice. Anche Guido da Montefeltro fu nello stesso tempo colà invitato dai fiorentini, e pacificossi con Braccio. Fu una continuata festa il di lui soggiorno: di rado i fiorentini hanno fatto onori sì grandi ai sovrani. Anche Braccio volle divertir la città con spettacoli guerrieri. Le giostre, in cui si mescolarono anche i cittadini, furono co-

sì animate, che non meno di 6 mila

lance vi furon rotte. La pompa, gli spet- Ann tacoli, la celebrità di questo condottie- di C° ro, eccitarono nel popolo di lui un' alta 1420 idea, a segno che il suo rivale il papa ne restò affatto eclissato, e il fiorentino popolo, facile a passar dall'ammirazione al disprezzo, non curava più il principe della chiesa, o già annoiato dal suo soggiorno, o che vedendolo troppo d' appresso, e lungamente, ne avesse perduta la riverenza. Furon fatte, e cantate in lode di Braccio canzoni, ed altre in dispregio del papa, che basse, e plebee suonando continuamente in bocca del popolaccio, n'esulcerarono l'animo, e ne serbò amara memoria lungamente (23). Parti accompagnato ono-

)

12

1,-

. 3

..1

r.

93

. 0

-

(!

...

(23) I ragazzi per le strade andavano cantando: Papa Martino Non vale un quattrino ec. Vedasi Leonardo Aret. Commen. ove si scorge che con questo letterato, con cui avea familiarità, si spassionava il papa degli scherni dei siorentini, e la pena che Leonardo si diè per placarlo: Ambulabat ille de bibliothe ca ad fenestram quae hortos respicit; cum aliquot spatia tacitus confecisset, deflexit e vestigio iter a me, cumque proxime se admovisset porrecto in me vultu, brachioque mol-

Anni ficamente com'era venuto. Per quanto di C. partisse irritato contro i fiorentini con1420 servò un' alta stima della casa dei Medici, e volle dargnene dei segni col creare nel 1422 Giovanni, e tutti i suoi
discendenti conti di Monteverde nella
diocesi di Fermo, piccola onorificenza
a cittadini sì grandi di potente repubblica, e che non è stata perciò nomina-

ta mai fra i loro titoli (24).

Morì in questo tempo Gino Capponi, degno di onorata memoria. Avea servito la patria in varie, e utilissime imprese, ma specialmente nell' importante aquisto di Pisa. Benchè le cariche da lui esercitate, e specialmente il maneggio della compra, e guerra di Pisa, avessero potuto arricchirlo, morì in un' onorevole povertà. Amante della patria, senza essere schiavo delle fazioni, la servì con tanta fede, che probabilmente più per energia di espressione, che per vero sentimento, fra

liter elato, Martinus inquit Papa quadrantem non valet? Atque ego etc.

(24) Il diploma è riferito estemmente da

habb. nota 14. Vita Cosmi.

i ricordi lasciati a suo figlio asserì che Anni il servigio di essa deve anteporsi anche di C. all' anima (25), seppur dir non volle 1421 alla vita. Questo senso deve dare ogni onesto uomo a quella espressione: se poi dovesse intendersi altrimenti, forse questo buon uomo conobbe che negli affari politici, in mezzo a tante duplicità ove ciascuno usa dell' arte la più raffinata per ingannare altrui, quei che procede onestamente è sempre il ludibrio dei suoi nemici, e che un buon cittadino può deluder coll' arte, e servirsi dei medesimi mezzi di cui si servono i suoi avversari, cioè della frode: dottrina perniciosa alla morale, ma seguita da molti. Fra questi è degno di esser citato l'uomo in Grecia soprannominato il Giusto, cioè Aristide, che nei suoi privati interessi costante ai più rigidi canoni di onestà, credette pure poter declinar da quelli in favor della patria (26). Scrisse Gino la sollevazio-

(26) Plutar. Vita d'Aristide.

<sup>(25)</sup> Ricordi di Gino Capponi rer. ital. script. t. 18.

Anni ne dei Ciompi, e i Commentari (27) di C. sull' assedio di Pisa, nei quali scritti, 1421 in mezzo a una rozza semplicità di stile, è dipinta la verità dei fatti, e la ingenuità del suo carattere. Lasciò tre figli, dei quali Nerin' ereditò i talenti, la probità, e la pubblica stima. La conquista di Pisa avea dato gran riputazione alla fiorentina repubblica, e la pace di non pochi anni succeduta alla guerra contro il re di Napoli ne accrebbe la ricchezza, e il commercio. Le piccole ostilità piratiche cominciate fra i fiorentini, e i genovesi erano presto terminate con reciproche restituzioni, e finalmente i fiorentini avean fatto un assai valevole acquisto, che assicurava il possesso in Pisa, cioè la compra di Livorno dai genovesi pel prezzo di cento mila fiorini di oro. Questo porto tanto vicino a Porto pisano fralle mani dei loro rivali diveniva in tempo di guerra un asilo ai corsari, e un posto donde i nemici pote-

(27) L' Ammirato attribuisce questi Commentarj al suo figlio Neri: ma forse gli confuse con gli altri Commentarj che contengona gli avvenimenti de' suoi tempi. vano prendere il tempo opportuno per Anni correr sopra le navi, che uscissero o di C. entrassero nel Porto pisano. I genovesi 1421 poi facilmente s' indussero alla vendita, vedendo dopo la conquista di Pisa l' impossibilità di poter tener lungamente Livorno. Dopo siffatti acquisti attesero davvantaggio i fiorentini agli affari marittimi : stabilirono il magistrato dei consoli di mare, ai quali commisero la fabbrica di due grossi legni da trasporto, e sei galee sottili da scorta, e la cura di stabilire un arsenale. Malgrado siffatti provvedimenti, ed altri praticati in seguito, la marina della repubblica su sempre piccola, e debole. Volendosi poi estendere il commercio dell' Asia e dell' Affrica, si deputarono ambasciatori al soldano di Egitto Carlo Federighi, e Felice Brancacci, che benignamente ricevuti ottennero quei 1422 privilegi, che potevano assicurare colà la loro mercatura. Questa prosperava per ogni parte a segno che, tolta Venezia, si riguardava Firenze come la più ricca città di Europa. Tutte le arti lucrose vi fiorivano: erano i fiorentini i primi banchieri di Europa; e non me-Pig. T. VII.

Anni no di due milioni di fiorini di oro di efdi C. fettivo contante circolavano allora in

1422 Firenze (28).

La pace però causa di questa prosperità, era minacciata dalle rivoluzioni, che avvenivano per ogni lato dell' Italia, e delle quali convien dare un breve ragguaglio. Giovanna regina di Napoli succeduta nel regno al fratello si lasciava regolare da Pandolfello Alopo: costui di oscura origine, ma bellissimo giovine, e sul fior dell' età, avea tutta l'influenza sopra una donna che era oltre il quarantesim' anno, e lasciava a lui i principali affari del regno . I sudditi amavano la regina, e bramavano ch' ella si scegliesse un marito, non disperando successione, che assicurasse la quiete futura, e intanto frenasse l'insolenza dei favoriti. Dopo molte deliberazioni fu stabilito d'invitare alle reali nozze Giacomo della Marcia dei reali di Francia, che accettato l' invi-

<sup>(28)</sup> Dando a questa somma la valutazione di quel tempo si riduce a circa 14 o almeno 12 milioni di zecchini, somma che appena si troyerà adesso in Londra.

to, venne sollecitamente a Napoli. Era Anni stabilito che non prenderebbe il titolo di C. di re, solo di duca di Calabria, e go- 1422 vernatore del regno. Appena giunto però, profittando dei primi momenti delle tenerezze coniugali, la regina colla sua voce lo proclamò re in faccia a tutta la Corte (29). Poco grato alla sua benefattrice il nuovo re le tolse ogni autorità, e con poca avvedutezza, privando delle cariche i più affezionati servitori della reina vi sostituì dei francesi. Pandolfello presto si accorse quanto è istabile una troppo rapida fortuna, e quanto pericoloso il favore delle regine, essendo pubblicamente decapitato. Temendo il re l'affetto dei sudditi verso l' antica loro signora, la teneva in una specie di prigione, ed essi più volte avean dato dei segni d'impazienza di non poterla visitare. Finalmente concessale libertà di andare a pranzo al giardino di un fiorentino mercante, e saputosi dal popolo, e dai suoi favoriti vi corsero in folla, e in tumulto, e sollevatasi in suo favore la città, convenne

<sup>(29)</sup> Gior. Napoletani Rer. Ital. tom. 21.

Anni al re Giacomo ricovrarsi nel Castel deldi C.l' Uovo, d'onde non esci libero che col 1422 patto di osservare le condizioni stabi-

1422 patto di osservare le condizioni stabilite avanti il matrimonio restandogli il titolodi re,e un grosso appannaggio. La reina avea ripresa la sua autorità, e le sue inclinazioni: al favore del disgraziato Pandolfello era succeduto Ser Giovanni Caracciolo, anch' ei bellissimo nomo, che governava gli affari della regina. Il re non potendo più soffrire un paese, ove invece di un regno non avea acquistato che disonore, s'imbarcò improvvisamente, e tornato in Francia stracco del mondo, vesti l'abito di frate francescano, e in quest'ordine mori(30). Restò il regno di Napoli in quelli sconcerti, che l' instabilità di un governo femminile, il capriccio dei favoriti, e la mancanza di un legittimo erede soglion produrre. Ser Giovanni, che sa poi gran siniscalco, temeva solo il potere di Sforza, e fattolo mandare contro Braccio a liberar gli Stati del papa, lo lasciò poi senza soccorsi, e senza denari: onde quell' uomo feroce, pronto

(30) Costanz, Ist. di Nap. lib. 13.

a qualunque ardito disegno, accortosi Anni di esser sacrificato dalla sua padrona, di C. e dal favorito, tramò la ruina d' am- 1423 bedue. Papa Martino, vistosi anch'esso deluso, si accordò collo Sforza e fu da ambedue invitato all' acquisto del regno di Napoli Lodovico III duca di Angiò, e conte di Provenza, ch' avea ereditato i dritti de' suoi antenati: non si fece pregar Lodovico, e promise di venir con potente armata navale a Napoli. Sforza intanto, ricevuti da lui dei denari, inoltratosi nel regno colle sue truppe, sece proclamare il duca di Angiò, e rimandò alla reina il bastone, e le insegne di gran contestabile. Accortisi la reina, e il suo consigliere Caracciolo, che quest' impresa era favorita dal papa, e che tutti i malcontenti si sarebbero rinniti alla fazione angioina, presero il partito di chiamare un giovine bellicoso, Alfonso re di Aragona, di Sicilia, e di Sardegna, offerendogli il titolo di duca di Calabria, e l'adozione in figlio di Gicvanna. Accettò ancor questo l'invito. Fu il primo il duca di Angiò a giungere colla sua flotta nel porto di Napoli, che

106 LIBRO QUARTO

5

Anni Sforza teneva assediato. Si unirono gli di C. angioini colle truppe di Sforza, e sem-1423 pre più si strinse l'assedio: ma giunta improvvisamente la flotta di Alsonso, lo fece sciogliere, avendo invano tentato il duca di Angiò, e lo Sforza d' impedire lo sbarco dei Catalani. Fu liberato Napoli, Alfonso riconosciuto per figlio adottivo da Giovanna; ma il regno restò pieno di torbidi. Nacquero presto gran querele tra il figlio adottivo, la madre e il di lei amante Caracciolo, che mettendogli già in disgrazia Sforza, l'avea privata di un gran sostegno, e su probabilmente la causa di questi dissapori. Voleva egli esercitare il sommo potere in nome della regina: Alfonso non era di un carattere da soffrirlo: fra un amante, e un figlio adottivo la partita è disuguale. Vedendo Alfonso alienato da lui l'animo della regina, tentò occupar quel re-

gno colla forza: arrestò improvvisamente il Caracciolo, volle far lo stesso alla regina, che si trovava nel castello. di Capuana; lo che se gli succedeva, il colpo era fatto, perchè gli avrebbe mandati in Spagna; e le sue truppe, e

il suo valore avrebbero compito il re- Anni sto. Avvisata, si chiuse a tempo nel di C. castello, e maneggiato un trattato col 1423 duca di Angiò, e collo Sforza, dichiarò questo suo generale, e quello suo figlio adottivo, privando Alfonso del dritto di succederle per l'ingratitudine usatale. Dopo alcuni combattimenti assai sanguinosi tra Alfonso e Sforza con vario successo, nei quali però Alfonso restò padrone di Napoli, essendo egli obbligato a tornare per i suoi affari in Spagna lasciò alla guardia di Napoli il suo fratello minore (31), e imbarcato giunse a Livorno.Gli aveano i fiorentini promesso 1500 fanti per assalir Genova; ma non gli trovando pronti proseguì il suo viaggio, e nel passar colla sua flotta d'avanti Marsilia vi piombò inaspettatamente sopra,

(31) Convien credere che il Caracciolo fosse assai abile nell'arte dell'intrigo, giacchè ebbe modo di liberarsi dalle mani di Alfonso suo gran nemico, e il mediatore ne fur lo Sforza altro suo grandissimo nemico. Fur cambiato con molti Baroni fatti prigionieri in battaglia dallo Sforza.

Anni prese quanti legni erano nel porto, diede di C. il sacco alla città, non risparmiando 1423 neppur le chiese, e postovi il fuoco ne parti carico di preda. Questo inutile alleato crebbe probabilmente nemici ai fiorentini, essendosi anche la regina Giovanna unita alla lega del papa, e del duca di Milano. Braccio nei contrasti tra la madre e il figlio parea che avesse sposato gl'interessi del secondo; ma realmente non seguitava che i propri: egli assediava la città dell' Aquila, che aveva seguitato il partito angioino, e ne proseguì l'assedio anche dopo le ultime vicende, volendola aggiungere al-1424 le proprie, e private conquiste. Essen-

do gagliardamente stretta, ed importandone la difesa alla regina, quanto al papa, (giacchè dopo l'espugnazione di essa poteva Braccio molestare il papa suo antico nemico) fu ordinato a Sforza di marciarne al soccorso: volentieri questi accettò l'invito, essendo antico rivale di Braccio nell'istesso mestiero. Affrettandosi all'impresa fece quasi a forza passare a una parte dell'esercito il fiume Pescara gonfio per la pioggia, e pel rigurgito del mare, non

CAPITOLO OTTAVO 109 seguendolo il resto della trappa. Men- Anni tre impaziente di ritardo ripassa il fiu-di C. me per affrettarla, cadutogli il caval- 1424 lo, aggravato dall' armi vi restò sommerso, nè si potè trovare il cadavere. Il suo rivale non gli sopravvisse molto: mentre persisteva all'assedio dell'Aquila assalito dall' esercito di Giovanna, ove trovavasi Francesco figlio di Sforza, sconfitto da una disperata sortita degli Aquilani, restò malamente ferito, e prigioniero, nè tardò a morire dalle ferite. Così quasi ad un tempo istesso finirono la vita i due più celebri condottieri della loro età. Altamente distinti per grandi talenti, e gran vizi, erano stati nella loro gioventù amici, e commilitoni; la gelosia li rese rivali. Si acquistarono fama, e stati col loro coraggio. Braccio però discendeva da una famiglia illustre: Sforza, nato bassamente, tutto dovette al suo valore. Più sensibili all'interesse, che all'amor della gloria, eran pronti a combattere contro, o per chi gli offriva premi maggiori. Si scorge però maggior senso di onore nell'azioni di Sforza, mentre Braccio, quando gli

Anni mancarono principi, o repubbliche da di C. servire, la fece patentemente da capo di 1424 masnadieri, attaccando, saccheggian-

do, e ponendo a contribuzione paesi neutrali e ancora amici. Sforza lasciò, un figlio, che lo superò in celebrità, e stabili gloriosamente la sua famiglia.

Non minori erano state in questo tempo le rivoluzioni in Lombardia, divisa fra i due figli del duca, e più che da loro agitata dai di lui condottieri, ora più signori che dipendenti. Il figlio maggiore Francesco Maria, ignaro delle arti del governo, di genio avaro e crudele si era acquistata per questi vizi la pubblica esecrazione: riescì perciò facile l'eseguire una congiura contro di lui da alcuni delle principali famiglie, profittandosi dell' assenza da Milano di uno dei suoi più forti difensori Facino Cane. Fu trucidato Francesco Maria ascoltando la messa, e proclamato duca Astorre Visconte figlio naturale di Bernabò. Morì contemporaneamente Facino Cane in Pavia. Là viveva Filippo Visconti più come prigione di Facino, che come principe. Il suo nome, e i suoi dritti lo

avrebbero condotto alla Signoria del Anni fratello: i soldati di Facino erano di C. pronti a marciare, mancavano però a 1424 Filippo i mezzi, cioè il denaro: gli fu proposto di sposare Beatrice di Tenda vedova di Facino: essa regalò al consorte una grossa somma di denaro: i soldati incoraggiti da questa marciarono a Milano, ove fu ricevuto Filippo come duca: ed Astorre ricovratosi a Monza vi su ucciso (32). Questo nuovo signore di Milano, che senza possedere i talenti del padre ne avea ereditato la crudeltà (33), l'avidità, e la simulazione non solo si stabili saldamente in Milano, ma le sue armi furono prospere da per tutto finchè si servì del braccio, e del consiglio del Car-

(32) Il Muratori racconta di aver visto il suo cadavere non corrotto in Monza nell' an-

no 1698.

(33) Egli dovea tutto alla moglie Beatrice Tenda già Vedova di Facino Cane. Col pretesto di commercio illecito con un suo domestico, la sece imprigionare, porre ai tormenti, poi morire: probabilmente non avea altro delitto che la somma diseguaglianza di età.

Anni magnola, soldato educato sotto la didi C. sciplina di Facino Cane, e uno dei

1424 più illustri generali del suo tempo: una buona parte degli stati di suo padre tornò sotto il suo dominio: occupata finalmente Genova, mirava ad ingrandirsi anche dalla parte della Toscana. Il papa si era nascosamente legato con lui, e forse gli scherni fattigli già dai fiorentini vi contribuirono. A vea il duca con un'artificiosa ambasciata chiesta la pace e l'amicizia dei fiorentini, giacchè dopo la morte di suo padre n'era seguita la pace di fatto, e tacitamente, senza che alcuna convenzione fosse stipulata. Ora per meglio addormentare i fiorentini voleva fare solennemente questa inutile pace: varj furono i pareri de'signori: si vinse in fine il partito della pace; e il duca pro-mise di non s'impacciare degli avvenimenti di qua dagli Appennini, dalla Magra, e dal Panaro. Con questo trattato egli mirava a impossessarsi più sicuramente di Genova, ciocchè per le intestine discordie di quella città gli venne agevolmente fatto: ma quando meno il pensavano, seppero i fiorentini

## CAPITOLO OTTAVO 113

che il duca avea occupato improvvisa. Anni mente Forli al fanciullo Alidosi, che di C. stava sotto la loro protezione, lo che 1424 avvenne fraudolentemente nella seguente maniera. Era l'Alidosi neutrale in questa guerra, onde stava senza sospetti. Uno dei suoi sudditi mostrò al capitano del duca la facilità d'impadronirsene, mentre l'acqua dei fossi, che la circondavano, era addiacciata. Riesci il colpo perchè inaspettato; entrarono le genti milanesi, scalate le mura, e fecero prigione l'Alidosi, che mandato a Milano fini i suoi giorni religioso Francescano. Oltre avere il duca mancato ai patti trapassando i limiti convenuti, avea insultato la repubblica occupando una città, e imprigionando un signore che stava sotto la tutela di quella; ed era ancor noto che dopo la presa di Genova avevano i suoi soldati gridato a Pisa, a Pisa, senza essernè gastigati, nè ammoniti (34). Si risvegliavanci fiorentini la memoria della potenza, e degliattentati del padre. Vi furono ambasciatori mandati da una parte, e

<sup>(34)</sup> Neri Capp. Comm. Pogg. hist. lib. 5, Pign. P. VII.

114 LIBRO QUARTO

Anni dall' altra più volte, ed inutilmente, di C. perchè il duca, o i suoi ministri, molti 1422 dei quali educati sotto la scuola del padre, possedevano assai bene la scienza della ambiguità delle parole, e di tirare in lungo inutilmente i trattati. Dopo varie lagnanze reciproche, i fiorentini si risolsero alla guerra, ed elessero Carlo Malatesta per loro capitano. Fecero anche lega con Alfonso re di Ara-gona. Mandarono sollecitamente verso Forli 10 mila uomini tra cavalli e fanti sotto la condotta di Carlo Malatesta. Si trovarono ancora in quest'esercito molti capitani di fama, Lodovico degli Obizi, Niccolò da Tolentino, Rinuccio Farnese. Si pose Malatesta a stringer Forli: Agnolo della Pergola, temendone la caduta, e non sperando forzare il campo dei fiorentini, tentò una diversione attaccando Zagonara: era lieve la perdita di questo castello, in paragone del guadagno fatto colla presa di Forli; e fu opinione di alcuni generali che si perseverasse nell'assedio senza prendersi altra cura: ma il magistrato fiorentino dei Dieci della guerra volle comandare le operazioni militari da lontano, e ordinò che si soccorresse Za- Anni gonara. Si mosse l'esercito da Forlì in di C. una buja notte, e fu accompagnato nel- 1424 la marcia da una dirottissima pioggia. Stanchi gli uomini, e i cavalli giunsero la mattina in vista del nemico, e prima di ben formarsi l'attaccarono; le genti fresche del duca ricevettero valorosamente le stanche e disordinate, che furono completamente sconfitte con pochi morti, e moltissimi prigionieri fra i quali il capitan-generale Carlo Malatesta con circa 8 mila cavalli (35).

Forti lamenti si fecero in Firenze dal partito che avea sconsigliato la guerra; era questo grandissimo, giacchè, oltre i nemici che han sempre i capi del governo, tutti sogliono esser del sentimento che han giustificato gli eventi. Il danno si giudicava grandissimo, nè minore il pericolo, se Agnolo

<sup>(35)</sup> Neri Capp. Comm. Pogg. his. lib. 5. Leonard. Aret. Comm. I fiorentini, sottili calcolatori, computarono che lo scapito di questa rotta equivaleva a una perdita di 300 mila fiorini di oro, cioè circa a un milione e mezzo di zecchini di nostra moneta. Amm. Ist. lib. 18.

116 LIERO QUARTO

Anni della Pergola generale del duca profitdi C. tando del terrore, e dello sconcerto dei
1424 nemici, si fosse spinto sul contado fiorentino; ma temporeggiando, ed impiegando le sue forze intorno a castelli
di poco conto, diede agio ai fiorentini
di rimettere in piedi genti da contrastargli. Soldarono due capitani, Oddo
figlio di Braccio, e Niccolò Piccinino,
che con 400 lance, avanzi dell'esercito
di Braccio già rotto, e disperso all'Aquila vennero a militar per la re-

1425 pubblica. Fecero nuove istanze al papa, il quale godendo di vedere umiliati i fiorentini, con parole aspre, e con frivole ragioni, negò ogni ajuto, mentre segretamente favoriva il duca. Si avanzarono di nuovo le genti dei fiorentini in Romagna, ricuperarono alcune castella, e su dai dieci di guerra ordinato ai capitani, che si volgessero contro Faenza, il di cui signore Guid' Antonio Manfredi era unito al duca. Sconsigliarono quest'impresa i capitani, come pericolosa nel cuor dell'inverno; ma i dieci di guerra scordati dell'ultima disgrazia, e quanto sia difficile comandare gli eserciti in distanza, gli costrinsero

CAPITOLO OTTAVO 117

ad obbedire (36). Si mossero i fiorenti- Anni ni, ed entrati in Val di Lamone cadde- di C. ro negli aguati tesi loro dai nemici, e 1425 dai paesani, e furono nuovamente rotti colla morte di Oddo, e la prigionia del Piccinino. Costui però nocque più all'armi del duca, prigioniero, che armato. Condotto a Faenza, mostrò al Manfredi signore di essa quanto pericolosa fosse per lui la lega col duca di Milano, pronto quando glie ne venisse l'opportunità a impadronirsi del suo stato, e quanto più sicura fosse l'amicizia della repubblica, sotto la di cui ombra e protezione vivevano tanti signori all'intorno. Ai consigli del Piccinino si aggiunsero quelli di Carlo suo zio, signore di Pesaro, e che si trovava prigione del duca a Milano. Il nipote, nel fargli una visita, ebbe gl'istessi conforti: ne fu persuaso, e abbandonato il duca, voltosi alla divozione dei fiorentini venne insieme col Piccinino generale delle genti fiorentine. Siffatto acquisto compensò la perdita dell'ultima battaglia, giacchè Faenza trattenendo i nemici

(36) Pogg. hist. lib. 5. Leonardo Aret. comm. Ammir, Ist. lib. 19.

Anni salvò lo stato fiorentino (37). Per la di Cilega fatta col re Alfonso si trovò la re-1425 pubblica in stato di poter molestare la riviera di Genova. Le galee di quel re condotte dal fratello, sulle quali era montato il Fregoso, si accostarono inutilmente a Genova, ma non già così a Portofino, che fu occupato. Avea egli su quella riviera molti partitanti, che uniti alle genti fiorentine la scorrevano liberamente, e mettevano in pericolo Genova stessa: vi mandò il duca un'armata navale di 18 galee sotto il Doria, e un corpo di 5 mila fanti, e 300 cavalli comandati da Niccolò Terzo. Furono questi sconfitti dai fiorentini con strage di 700, e prigionia di 1200. Ma le cose andavano diversamente in Toscana: si erano i due eserciti ridotti verso Anghiari. Guido Torello era succeduto ad Agnolo della Pergola: questo tirò le genti fiorentine in un aguato, ove furon rotte; e poi una nnova sconsitta ricevettero presso la Faggiola, alle quali disgrazie si aggiunse la perdita del Piccinino, che disgustato dei fiorentini,

<sup>(37)</sup> Pogg. hist. lib. 5. Amm. Ist. lib. 19.

CAPITOLO OTTAVO fig passò con altri condottieri, dalla re- Anni pubblica, al servizio del duca. In que-di C. ste triste circostanze non trovarono i 1425 fiorentini miglior partito che il volgersi ai veneziani. Mostrarono loro il pericolo della fiorentina repubblica, che la ruina di questa avrebbe tanto ingrandito il duca, da non trovar più contrasto in Lombardia, e che si potea prevedere come non avrebbe rispettato i veneziani, più che i fiorentini, quando avesse quelli soli da combattere. La verità di questi fattti, avvalorata dall' eloquenza del Ridolfi ambasciatore (38), fu anco rinforzata dai consigli del Carmagnola, uno dei più gran condottieri di quel tempo. Avea egli servito fedelmente, e con successo il duca, ma per gli artifizi dei cortigiani, vedendosi negletto, e messo anche in pericolo, lo abbandono, e bramo-o di vendetta, spirando ai veneziani tutto l'ardor della guerra, finì di determinargli, e questi lo scelsero comandante delle loro truppe. Oltre le sue qualità mili-

tari, il lungo servizio, e la confidenza

<sup>(33)</sup> Pogg. hist. lib. 5.

Anni avuta col duca lo rendea consapevole di C. di molti segreti, che potevan giovare in 1425 questa guerra alla signoria veneta. Fu eletto capitano dei fiorentini il marchese Niccolò di Ferrara che con altri signori lombardi era entrato nella lega. Incominciò il Carmagnola la guerra contro il duca con un importante colpo: favorito dalla parte Guelfa, e in specie dalla famiglia degli Avogadri, entrò in Brescia, e ne occupò una parte; e benchè le due cittadelle col resto della città restassero in mano delle genti del duca, e fossero per qualche tempo validamente difese, furono alla fine guadagnate con una buona parte del territorio bresciano (39). Questa perdita che annunziava una guerra vigorosa in Lombardia, su una gran diversione in favor dei fiorentini, giacchè costrinse Filippo a richiamar colà le truppe ch'erano in Romagna e diede loro agio di mandare in Lombardia per unirsi al Carmagnola Niccolò da Tolentino con 4 mila cavalli e 7 mila fanti.

> (39) Pogg. his. lib. 5. Neri Capp. Comm. Anm. Ist. lib. 19.





& per teglierli egni Sospetto si pose seco lui a mangiare

## CAPITOLO IX.

## SOMMARIO

Principj della potenza dei Medici: Autorità di Giovanni sul popolo. Pace del duca di Milano coi collegati. Formazione del catasto in Firenze. Si riaccende la guerra col duca di Milano. Battaglia perduta dal duca. Nuova pace. Morte di Giovanni dei Medici. Sue qualità. Vicende di Lucca. Guerra coi fiorentini. Assedio di Lucca. I Lucchesi sono soccorsi dal Piccinino. Rotte dei fiorentini, e liberazione di Lucca. Crudeltà dei fiorentini contro i Pisani. Vittoria nel Po del duca di Milano sui Veneziani. I Veneziani fanno decapitare il Carmagnola. Pace tra il duca di Milano coi fiorentini e cogli alleati. Ricominciano le fazioni in Firenze. Trame contro Cosimo dei Medici. E' arrestato. Cittadini ed esteri che s'impiegano in suo favore. E' confinato a Venezia. Onori che riceve nel suo esilio. Concilio in Basilea. Fuga del Papa a Firenze. Richia122 LIBRO QUARTO mo di Cosimo dei Medici. Condanna all'esilio de' suoi nemici.

Anni In questa guerra cominciarono ad ap-di C. parire i semi di nuove discordie nella 1426 fiorentina repubblica. Un forte partito era stato contro la guerra ingrossato, e satto più ardito dopo le prime scon-fitte: le spese divenivano grandissime, e però forti i clamori. Il governo, che soleva fissare la maniera di levar le tasse, e che probabilmente non le divideva con giustizia, la quale di rado ha luogo ove regnano i partiti, era uso di aggravar di più gl' individui della fazione a lui contraria: cresciute pertanto le spese, e non osando quei che avevano in mano il governo aggravar troppo la mano, e volendo togliersi questa odiosità si crearono venti cittadini, tolti specialmente dalle arti maggiori, e minori, e ad essi si dette l'arbitrio di stabilire le gravezze. In questa operazione, o che usando una rigida giustizia non risparmiassero coloro alla potenza dei quali si soleva aver dei riguardi, o che irritati contro i fautori

della guerra facessero più duramente Anni sopra di loro cadere il peso delle impo- di C. sizioni, si eccitò del male umore tra i 1426 grandi, e la plebe, la quale pareva loro che in quest'occasione avesse ripreso coraggio, e che vi fossero delle famiglie già oppresse, che risorte potessero animarla a nuove cose. Dopo che i grandi e primi cittadini ebbero ripreso le redini del governo, tolte già loro dai Ciompi, abusando della vittoria, aveano perseguitato le famiglie moderate, solo perchè favorite dalla plebe. Non era giovata a Benedetto degli Alberti nel tempo della sua potenza la moderazione, e l'essersi opposto all'insolenza dei compagni: non a Vieri dei Medici l'aver ricusato di porsi alla testa della plebe, in altra pericolosa occasione : queste, ed altre famiglie erano state abbattute, e alcuni di esse fatti morire, altri sbanditi, o privati dei pubblici onori. Soffrendo la famiglia dei Medici con costanza le ingiurie del governo, attendeva con diligenza alla mercatura, per cui cresceva in ricchezze mezzo il più valevole in repubblica commerciante per acquistare

124 LIBRO QUARTO

Anni autorità, e potenza. Giovanni dei Medi C. dici figlio di Averardo o Bicci colle ric-1426 chezze, e col senno rimontò alla dignità dei primi cittadini, e si può considerare come il fondatore della Medicea grandezza. Non solo esercitò onorevoli ambasciate ai veneziani, al re Ladislao, al pontefice Martino V, ma giunse nel 1422 alla suprema carica di gonfaloniere. Osservando la sua crescente potenza, e la stima, e affezione che avea per lui il popolo, ne divennero gelosi i capi del governo, e per consultare su i mezzi atti a mantenersi in istato, fecero in s. Stefano un congresso di 70 dei principali cittadini. Rinaldo degli Albizzi, che avea ereditate le massime, e l'autorità del padre, rammentando il vergognoso governo dei Ciompi, e la degradazione del loro ordine in quel tempo, mostrò che la canaglia riprendeva ardire, e che conveniva opporsi al male prima che prendesse vigore. Per frenare l'orgoglio, e la potenza della plebe, propose che si diminuisse il numero dei corpi dell'arti minori, e si riducessero da 14 a 7. A Niecolò da Uzzano, benchè convenisse in genere coll'Albizzi, non par- Anni ve però che si dovesse irritar la plebe di C. col toglierle sì eminente prerogativa in 1426 tempo che vi erano dei potenti cittadini che potevano porsi alla testa di quella, e col pretesto di sostenerne i dritti, e di vendicar l'ingiustizia, ruinare il presente governo: sece intende-re, che prima di procedere a un passo così ardito, facea di mestiero o guadagnare o disfarsi di questi capi. Fu agevole a comprendere ch' egli avea vo-luto indicare Giovanni dei Medici, che alle grandi ricchezze guadagnate col commercio univa somma prudenza, e cognizione degli affari della repubblica, che pieno di virtù morali era rispet-tato dal pubblico; e i soccorsi che con mano generosa spargea su i bisognosi, quanto lo aveano fatto amare dalla plebe, tanto lo avean reso sospetto ai grandi, temendo che sotto il velo della carità coprisse dei pericolosi disegni, e interpetrando come ambizione cioc-chè non era probabilmente che buon cuore, o almeno prudenza. Avvalorava i sospetti l'essere stata la famiglia dei Medici affezionata sempre alla plebe:

Anni Silvestro col favore di essa aver ruinato di C. l'autorità dei capitani di parte, onde 1426 in seguito la sollevazione dei Ciompi:

a Vieri dei Medici non esser mancata che la voglia, o il coraggio di far lo stesso; ed ora esser capo della famiglia Giovanni, che eguale in senno a tutti i suoi antenati, gli avanzava assai in ricchezza. Parve alla fazione dei grandi dover trarre al suo partito Giovanni, e ne su data la cura all'Albizzi, il quale tentatone l'animo si sentì rispondere, che non vedeva la necessità di sminuire i dritti del popolo; che di rado il governo avea avuto tanta forza, quanto al presente; che Firenze era diffamata appunto per le frequenti mutazioni di stato; che egli non amava le novità; che queste eran sempre peri-colose, e che l'unica strada di farsi amare, e rispettar dalla plebe, era quella di adoprar per modo, che la giustizia si esercitasse imparzialmente sopra ogni ordine di persone. Queste conferenze non furono ignote al pubblico, e considerate come un impotente tentativo di opprimere il popolo, non ebbero altro effetto, che di accrescere

l'odio di questo contro i grandi, e l'au-Anni torità di Giovanni (1). di C.

Intanto il duca di Milano, vedendo 1426

perduta una città di tanta importanza come Brescia, due potenti repubbliche, il duca di Savoia, che poc'anzi era anch' esso entrato nella lega, e molti dei signori di Lombardia, e Romagna contro di lui, il papa che non lo aiutava che coi maneggi, si determinò alla pace, che fu conclusa in Venezia colla mediazione del papa per mezzo del cardinale Albergati detto S. Croce, essendovi stati mandati Ambasciatori dei fiorentini Rinaldo degli Albizzi, e Marcello Strozzi. Le condizioni di gran momento, furono però tutte contro gl'interessi del duca (2): è da notarsi fra queste che i fiorentini fossero sciolti dall' obbligo di trasportare le loro merci in Inghilterra, o in Fiandra sui legni genovesi: lo che mostra quello che abbiamo già notato, come i fiorentini non ebbero mai una

<sup>(1)</sup> Macch. lib. 4. Amm. lib. 19.

<sup>(2)</sup> Neri Capp. Comm. Pogg. his, lib. 5. Amm. ist, lib. 19.

Anni marina corrispondente al commercio di C. loro, anche dopo l'acquisto di Pisa, e 1427 Livorno, ciò che le loro ricohezze, e potenze gli avrebbe permesso, e il loro interesse domandava. Non durò questa guerra che tre anni: è vero che i fiorentini vi fecero delle grandi perdite di gente; ma la spesa fu così grande, che senza dilapidazione delle pubbliche rendite, mal si può comprendere; giacchè ella giunse a due milioni e mezzo di fiorini di oro (3). Mostrano queste spese grandiose la ricchezza, e la potenza della fiorentina repubblica. La guerra però non era finita. Il duca di Milano non avea probabilmen-

(3) Per la valutazione tante volte da noi data alla moneta di quel tempo, la somma corrisponde a circa 15 milioni di zecchini del nostro tempo. La pubblica dilapidazione è asserita da Giovanni Morelli, il quale nel raccontar questi avvenimenti esclama con indignazione: non poter vivere in pace la repubblica fiorentina s'ella non si rivolgeva a tagliare ogn'anno il capo a 4 de'maggiori cittadini, come quelli che per ingrassar le loro forze queste gnerre nutrivano.

te altra intenzione, che di staccare i Anni fiorentini dai veneziani, e di scioglie-di C. re una lega, le di cui fila sperava non 1427 così tosto si riannoderebbero: non osservando le condizioni della pace, confortato dalla nobiltà milanese stessa, che volenterosa si offerse di pagare le spese opportune, si ripresero le ostilità, e si ricominciò in Firenze ad impor nuove gravezze, nel regolar le quali la giustizia, e prudenza di Giovanni dei Medici ne accrebbero la popolarità al più alto segno, col metodo del catasto; per intender la quale operazione convien rimontare più indietro. Nei primi tempi della fiorentina repubblica, quando il comune ristretto di territorio non fu obbligato dalle circostanze ad entrare in dispendiose guerre, e in ambiziosi disegni, le pubbliche spese non eccedevano la tenue somma di 40 mila fiorini di oro, mentre le sue rendite giungevano a 300 mila, ritratte dalle varie gabelle, quali sono da Giovanni Villani dettagliatamente descritte (4); onde se questa economia si fosse

<sup>(4)</sup> Gio. Vill. lib. 11. cap. 91.

130 LIBRO QUARTO

Anni mantenuta, il pubblico erario sarebbe di C. andato accrescendosi continuamente: 1427 ma presto le guerre frequenti, i grossi sussidi ai principi alleati, le truppe straniere mantenute al soldo della repubblica, aumentarono tanto le pubbliche spese, che non essendo bastanti a supplire i 300 mila fiorini di oro, convenne immaginar dei mezzi nell' occasioni straordinarie per trovar denari. Non volendo soverchiamente accrescer le gabelle, ciocchè sarebbe stato contrario all' industria, ricorse il comune alle prestanze, cioè a domandar degl'imprestiti ai suoi cittadini, in modo però che non potessero negargli, cioè imprestiti forzati, promettendone il frutto, e il rimborso, ed obbligando il capitale delle sue gabelle. Finchè gl' imprestiti furono moderati, poterono facilmente sperare i creditori di esser soddisfatti: ma il debito andò oltremisura crescendo perchè crebbero i bisogni, ed erano continuamente costretti i cittadini a nuove emissioni di denari, ciocchè nuoceva al commercio, traendo dalle mani d'industriosa gente somme che le avrebbero accresciuto. Non-

dimeno tutto sarebbe stato tollerabile, Auni se un giusto metodo, e proporzionato di C. alle sostanze loro, si fosse adoprato nel 1427 ripartire le gravezze: ma in vece di fare un computo dei beni di ciascuno, e su quello regolarsi, si tassavano le persone arbitrariamente secondo il giudizio dei deputati. Anche considerandoli probi, ed imparziali, moltissimi errori, e parzialità dovevano aver luogo. Le forti lagnanze dei cittadini aggravati fecero nel 1382 prender dei provvedimenti atti ad impedir gli arbitri. Era la città divisa in quattro quartieri, e ciascuno di essi in 4 gonfaloni, o contrade. Da ogni contrada furono scelte 4 probe persone, le quali descrivessero i nomi di coloro che credevano dover esser soggetti alle prestanze: indi in ogni contrada si formavano sette compagnie, composta ciascuna di sette persone, chiamate perciò le sette settine; ogni settina faceva il disegno della distribuzione delle somme sulle teste delle contrade: questi disegni sigillati si consegnavano ai religiosi o degli Angeli, o della Badia a Settimo, o ad altri, che dopo avergli bene esaminati

Anni escludevano i due più gravosi, e i due di C. più leggieri, e dei tre rimanenti for-1427 mavano le somme proporzionate, che comprendevano il totale da pagarsi dalla contrada coi nomi delle persone, e la rata ad esse destinata, e i libri di siffatte descrizioni erano presentati al Comune. Queste diligenze non impedirono che la parzialità, e l'ingiustizia non fossero intollerabili. Trosandosi la città divisa in fazioni, e la dominante regolando il governo, è facile a vedere che questa dovea esser risparmiata: i ricchi, e i potenti avea-no i mezzi di acciecare i distributori delle gravezze, e la classe meno po-tente era soverchiamente carica. Si aggiunga che gli amministratori del governo pretendevano esenzione, perchè servivano colla persona, e col con-siglio alla patria. Erano la maggior parte di questi dei più ricchi, onde ricadeva il peso principale sulla classe meno facoltosa (5). Si esasperavano sempre più gli odj dei cittadini, e le

<sup>(5)</sup> Piero Buon, Ist, lib. 4. Mach. lib. 4. Amm. lib. 19. Mich. Bruti his. lib. 2.

continue ostili rivalità dei nobili, e Avai della plebe sono in gran parte dai fio-di C. rentini storici attribuite a questa cau- 1477 sa. Dopo vari inutili tentativi, finalmente la potenza di Giovanni dei Medici fece adottare un più giusto metodo d'impor le gravezze per mezzo del catasto. Questa operazione fu così chiamata dal riunire insieme, e quasi accatastare tutti i beni dei cittadini, e su di quelli proporzionare le gravezze. Il decreto, con cui è ordinato il catasto, comincia da esagerare i danni dei metodi fino allora tenuti con un tuono sì patetico, da persuaderci che veramente l'ingiustizia era giunta al colmo (6). Con questa operazione si de-

(6) È degno di esser letto il principio: Quas, quot et quales onerum inaequabilitas publicorum cives suis bonis spoliarit, patria privarit, substantiarum exterminium ad desperationem paene perduxerit, desiderium multorum domum propriam repetere cupientium retraxerit ec. non posset scriptura seu lingua referre. Vedi della decima sez. 2. c. 1., ove si può leggere a lungo tutto il dettaglio delle regole del catasto.

134 LIBRO QUARTO

Anni scrissero in un libro tutti i possessori o di C. mercanti, o artigiani: vi furono notati 1427 tutti i beni o stabili, o mobili, che possedevano e dentro, e fuori del dominio fiorentino; le mercanzie, i denari, i crediti, i traffici di ogni sorte, e sulle somme dei beni furono stabilite le proporzionate gravezze condannando alla confisca quei capitali che fossero occultati. Dovea la descrizione dei beni esser rinnovata ogni tre anni. Questo metodo se non era privo di difetti, aveva almeno il vantaggio di essere appoggiato ad una base sicura, e perciò escluder l'odioso arbitrio. L'ostinata opposizione, che fu fatta a questa legge dai principali, e ricchi cittadini, mostra che per mezzo di quella si toglieva il parziale favore che finora avean goduto. Narrano tutti gli storici che essa fu vinta per essere stata sostenuta da Giovanni dei Medici, benchè per le grandi sue ricchezze fosse più sottoposto degli altri a sentirne il peso, ciocchè gli conciliò maggiormente l'affezione del pubblico, e che con questa si sgravò notabilmente il popolo, e si scemò la potenza dei grandi. Quello che si trovò

tanto sollevato, esagerando le irrego- Anni larità fino allora praticate, pretese che di C. si riandassero i conti delle gravezze 1427 passate sul nuovo metodo, onde esserne indennizzato. Ma mostratogli da Giovanni dei Medici il pericolo, e l'ingiustizia di tal domanda, acquietossi. Questa operazione riscaldò d'avvantaggio i due partiti, i quali non erano più coperti. Fu preso in sospetto il Martini cancelliere della signoria di rivelare i segreti dello stato alla fazione popolare, e specialmente a Giovanni. L'Uzzano lo fece licenziare; ma per l'influenza di Giovanni fu riconfermato, benchè in appresso poco innanzi alla morte di Giovanni fosse di nuovo licenziato. Dal pericolo della guerra domestica era passata la repubblica a ricominciare attivamente l'esterna.

Il duca di Milano in persona si portò all'esercito postato verso Gremona a fronte di quello della lega, che tentava impadronirsi della città. Erano i due eserciti numerosissimi per quei tempi, giacchè sommati si fanno ascendere a 70 mila nomini: vi si trovavano i più celebri condottieri. Il Carmagnola, con

Anni Micheletto, e Lorenzo da Cotignola, di C. discepoli dello Sforza, erano nell' eser-1427 cito veneto, oltre i signori di Faenza, di Camerino, e di Mantova: in quello del duca era supremo generale Carlo Malatesta, e vi si trovavano Agnolo della Pergola, Niccolò Piccinino, il giovine Francesco Sforza, e Guido Torello, niuno di essi inferiore, e alcuni superiori in capacità al Malatesta. Si venne alle mani con grande animosità da ambe le parti ; e la battaglia durò dalla mattina fino alla sera, restando indecisa: tutte le operazioni militari si secero con gran confusione, essendosi alzata una polvere così densa, che impediva riconoscersi gli amici dai nemici (7). Lo stesso Carmagnola, gettato da cavallo, corse rischio di esser preso, ciocchè gli sarebbe stato fatale per l'atroce odio, che nutriva contro di lui il duca. Niuna conseguenza ebbe questa battaglia, se non forse quella di allontanare il Carmagnola da Cremona, persuaso di non poterla occupare: si avviò verso Castel-maggiore, e mo-

<sup>(7)</sup> Amm. Ist. lib. 19 Pogg. Ist. lib. 6.

lestato invano dai nemici vi giunse, e Anni lo espugnò: voltosi indi sul Bresciano; di C. si trovarono nuovamente a fronte i due 1427 eserciti: quello del duca era diminuito per essersi mandate genti altrove: il Carmagnola cercava la battaglia, che il Malatesta voleva schivare. Il primo, considerata la situazione del campo, e la maniera di attaccarlo impensatamente, prese l'occasione di un duello, che si facea tra due soldati dell' uno e dell'altro campo, e ai quali la curiosità adunava intorno grandissima folla: diede i più segreti ordini perchè la maggior parte dei suoi stesse in panto, e sull'armi: e nel tempo che il campo nemico, e molti dei suoi miravano il guerriero spettacolo, per una strada impensata venne addosso ai nemici disordinati. Agnolo della Pergola fu preso quasi subito: Francesco Sforza, e Guido Torello colle loro genti sole si trovarono armati, che più diffidenti avean biasimato la troppa sicurezza del capitano. Essi ricuperarono Agnolo della Pergola, fecero qualche argine ai nemici per salvezza del loro esercito; non

Anni dimeno otto mila (S) restarono prigiodi C. nieri con tutti i bagagli, artiglierie, 1428 munizioni, e il comandante stesso Carlo Malatesta. N'ebbe il duca la nuova a Mascalò il di 11 ottobre, e ne restò forte shigottito; e se il Carmagnola, profittando dello sconcerto, e del terrore, si fosse senza perder tempo avanzato verso Milano, poneva gli stati del duca in gran pericolo (9), ma o non ebbe l'agio, o la voglia, come fu sospettato, non amando forse la totale ruina del duca, onde nacquero i primi sospetti di sua mala fede. Il duca però si vide obbligato nuovamente a domandar la pace: ai fiorentini non dispiaceva, molto più non essendo le loro armi state felici verso Genova: le spese erano grandissime, e l'utile solo dei veneziani. Fu essa facilmente conclusa in aprile (10) a Ferrara dallo stesso cardinale Albergati: le condizioni furono presso a poco le stesse: dovette però il

<sup>(8)</sup> Altri dicono 10 mila, 5 mila cavalli, e 5 mila fanti.

<sup>(9)</sup> Pogg, hist. lib. 6. Amm. Ist. lib. 19. (10) Pogg, hist, lib. 6. Amm. Ist, lib. 19.

CAPITOLO NONO 139

duca cedere ancora Bergamo col terri-'Anni torio ai veneziani, e al Carmagnola ren-di C. der la sua famiglia, che tenea impri- 1428 gionata, e beni confiscati. Morì intanto 1429 in Firenze uno dei principali cittadini Giovanni dei Medici. Abbiamo già veduto le sue eminenti qualità, e la stima che riscuoteva dal pubblico: questa lo fece rispettare anche dai suoi nemici, non erano costoro che quei che ne temevano, e odiavano la virtù, e l'illibatezza, come un tacito rimprovero alla loro ambizione: non poterono nuocergli per esser troppo difeso dalla pubblica benevolenza. Lasciò ai figli Cosimo, e Lorenzo immense ricchezze, e la fama alla famiglia di protettrice del popolo e della giustizia. Prima di morire diede precetti i più saggi ai suoi figli esortandogli alla virtù, a seguitare anche in mezzo alle ricchezze la modesta maniera di vivere, a non sfuggire, e non cercare i pubblici impieghi, e a non invanirsi dell'aura popolare. Questo discorso al letto di morte, quando cade ogni velo mondano, e cessano le illusioni, fatto da un nomo di tanta pietà religiosa, conferma che le sue azioni

140 LIBRO QUARTO

Anni erano guidate dall'amore della patria, di C. e non dall'ambizione (11). La genero-1429 sità, la beneficenza di Giovanni non si niegano dai suoi nemici; i quali, altro non potendo, hanno maliziosamente preteso che fossero un' ipocrisia per cattivarsi l'animo del popolo. Piacesse al Cielo che questo fosse il solo genere d'ipocrisia: non adducendosi però prove autentiche della sinistra interpetrazione, si risolve l'accusa in pura malignità. Se questa si ostinerà senza prove a derivare da un fonte meno puro ciocchè nasceva da umanità, e benevolenza, dovrà almeno chiamarsi prudenza, non potendosi accusare un uomo che vive in repubblica tumultuosa, in mezzo alle fazioni, il farsi benevolo il popolo. Il vantaggio che ha in mezzo a tanti disordini il governo popolare è

(11) L'Amm. Ist. lib. 19 attesta che non solo in Machiavello, ma in molti scritti, e memorie assai più antiche era riferito il discorso di Giovanni: convien fare poco conto delle calunnie contro Giovanni di Michel Bruto, scrittore, che pare abbia preso per oggetto di abbassare le virtù della famiglia Medicea.

appunto di costringere i cittadini alle Anni pubbliche virtù per affezionarsi il po-di C. polo. Chi lo sa senza eccitar tumulti, 1429 senza impadronirsi del governo, in qualunque supposizione è lodevole, e tale fu Giovanni. Morì nell'età di anni 70; e benchè privato, tale era la pubblica stima, che il convoglio fanebre non solo fu accompagnato da innumerabili cittadini ma dagli ambasciatori dell'imperatore, dei veneziani, e di tutte le altre potenze, che si trovavano allora in Firenze. I suoi due figli Cosimo, e Lorenzo formarono poi due famiglie: quella del primo terminò gloriosamente ne'due pontefici Leone X, e Clemente VII. Dall'altra di Lorenzo ebbe origine Cosimo primo gran duca di Toscana. Ereditarono ambedue i fratelli grandi ricchezze; ma l'autorità, e l'influenza politica nella repubblica fu ereditata da Cosimo.

Non erano ancor ben cicatrizzate le ferite fatte nell' animo dei grandi dal Catasto. Tentarono ogni mezzo per renderlo odioso alla città, procurando che fosse eseguita la legge colla massima severità, ed anche crudeltà; inoltre si

Anniaccrebbero gli sconcerti, ricusando i di C.volterrani, che vi s' inclusero come il 1429 resto del contado di Firenze, di esservi sottoposti. Sostenevano esser ciò contrario alle convenzioni che aveano coi fiorentini (12). In questa lite nata prima della morte di Giovanni, erano le ragioni dei volterrani sostenute dalla casa Medici, e forse per influenza di Giovanni, la prima decisione in Firenze stessa era stata a lor favore(13); ma risorta in seguito questa disputa, fu decisa contro di essi. Molti dei primari cittadini di Volterra fatti venire in Firenze, dopo essersi opposti con fermezza alle pretensioni del fiorentino governo, furono posti in carcere, e col tedio di questa finalmente costretti a

sanzionare il catasto, ritornati pieni di mal talento a Volterra, diedero moto a una ribellione contro i fiorentini. Ne fu il capo Giusto uno degli imprigionati; ma avendo domandato soccorso invano a Lucca, a Siena, ed altrove, scorgendo che i fiorentini si prepara-

(13) Cecin. pag. 220.

<sup>(12)</sup> Cecin. notiz. istor. di Volterra p. 219.

vano a oprar la forza, ucciso Giusto, Anni tornarono sotto il loro dominio (14).di C. Successe a questo moto la guerra con 1429 Lucca. Dopo la sua ricuperata libertà, a stabilir la quale contribuirono i fiorentini, era stata agitata dalle fazioni in cui erano divise quasi tutte l' italiane repubbliche, nelle quali i più potenti per ingegno, per eloquenza, per ricchezza cercavano soverchiare gli altri, e porsi alla testa del governo. La famiglia dei Guinigi era delle prime; e Francesco, uno dei più rispettabili cittadini, nell'occasione rammentata, avea sinceramente contribuito a stabilirvi il libero governo. Dopo la di lui morte, parendo quella famiglia troppo potente, molti dei primi cittadini si unirono per abbassarla, e la tolsero dalle cariche più importanti . Lazzero però , figlio di Francesco, presto riacquistò l' antico ascendente. Era nata una pericolosa rivalità fra i Guinigi da una parte, e i Fortiguerri, e i Rapondi dall'altra, a segno che nell'anno 1392 si venne finalmente alle armi. I Guini-

<sup>(14.</sup> Amm. ist. lib. 19.

144 LIBRO QUARTO

Anni gi restarono vincitori, e il Fortiguerri, di C. capo della fazione, e il più potente 1429 della città fu trucidato. Lazzero Guinigi rimase capo della repubblica, la quale durò a reggersi sotto l'influenza di quella famiglia per molto tempo. Resse quest' nomo prudente la repubblica finchè un tradimento domestico non gli tolse la vita. Di tutta la stirpe del celebre Castruccio Antelminelli non era restata che una fanciulla di anni otto, essendo per una fatal moria, che infieriva a Lucca, estinto il resto della famiglia . Antonio Guinigi fratello di Lazzero ne ambiva le nozze, le sperava, essendo Lazzero lasciato tutore della donzella:ma o questo per la di lei tenera età non volesse ancora maritarla, o qualunque altro ne fosse il motivo, ne fissò le nozze con Paolo il più giovine fratello. Irritato Antonio, e stimolato da Niccolao Sbarra comune cognato, che forse gli fece travedere il principato, tolto di mezzo Lazzero, si determinò ad ucciderlo (15). Venuti ambedue

<sup>(45)</sup> La morte di Lazzero è narrata diversamente. Il Buoninsegni e l'Ammirato dico-

una sera a trovarlo, mentre sicuramen. Anni te stava scrivendo nel gabinetto, con di C. molte ferite l'uccisero; e salvatisi, per-1429 chè la famiglia niente sospettava di ciò, corsero a chiamare il popolo all' armi. Non solo non furono uditi, ma ben presto presi, consegnati ai tribunali, condannati a morte, e decapitati. Grandi onori funebri si feceroa Lazzero; e presto Paolo il fratello non solo gli successe nell' autorità, ma aiutato dalle truppe del duca di Milano mandategli da Pisa dal governatore Giovanni da Nola, divenne col titolo di capitano signore di Lucca. La resse però con saviezza, e giustizia, per quanto può questa esercitarsi fra i partiti. Il tempo lungo di 30 anni che durò il suo dominio lo mostra almeno assai fortunato;

no, che fu istigato Antonio dal Duca di Milano, promettendogli la Signoria di Lucca. Ser Giovanni Cambi, amicissimo della casa Guinigi, passa sotto silenzio il fratricidio, e dice che mori di pestilenza. Ho seguitato gli Annali manoscritti del Beverini, il quale, benchè tanto posteriore, potea consultare dei monumenti autentici. 146 LIBRO QUARTO

Anni finalmente gl' intrighi del duca di Mi-di C. lano, e per lui di Francesco Sforza 1429 alimentati dai fiorentini, gli tolsero in questo tempo appunto il governo. Avea egli nella passata guerra favorito il duca di Milano, il suo figlio vi avea militato. Erano i fiorentini esasperati contro di lui; fu Niccolò Fortebraccio, figlio di Braccio, che colle soldatesche fiorentine si era portato contro i Volterrani per rimetterli in dovere, incoraggito segretamente, in specie da Rinaldo degli Albizzi, a correr sul Lucchese. Venuto l'ambasciatore del Signore di Lucca in Firenze, si dice che in segreto animasse il governo a quest' impresa che avea molti fautori : alcuni però, come l' Uzzano, declamavano contro dicendo, che non era giusta (essendo troppo fresco il trattato in cui il signor di Lucca consideravasi come aderente ai fiorentini ), nè facile perchè si rischiava di riaccendere un'altra guerra, in cui i nemici della repubblica non avrebbero cessato di soffiare, e di dare aiuto ai lucchesi : rammentò l'immense spese fatte nella passata guerra, e la necessità di farne

delle nuove: ma promossa la proposi. Anni zione da Rinaldo degli Albizzi, sostenu- di C. ta dal partito dei Medici, e forse per- 1429 suasa dalla vanità nazionale, e dall'avidità di accrescer lo stato, su vinta. Anche il governo veneto irritato contro il signore di Lucca, per aver nell'ultima guerra militato il figlio contro di loro, per bocca del Doge istigò i fiorentini alla vendetta. Dalle notizie date da Fortebraccio, che gli si prometteva una porta per entrare in Lucca, dagli avvisi dei vicari di Valdinievole, che mostravano i castelli dei lucchesi pronti a darsi ai fiorentini, si credette breve e facile l'impresa. Per giustificarla inviarono ambasciatore al papa Bernardo Guadagni ad esporre le doglianze contro quel signore (16). Si crearono i Dieci della guerra, Fortebraccio capitan generale, e Astorre Gianni, e l'Albizzi commissari (17). Siccome due 1430

(16) Si trovano le istruzioni a lungo esposte sulle Riformagioni, pubblicate da M. Fabbroni, *Vita Cosmi*. Nota 19.

(17) Neri Comm. Pogg. ist. lib. 6. Amm.

ist, lib. 19.

Anni erano le fazioni, la guerra era biasimata di C. altamente da una parte dei cittadini, e 1429 lodata dall' altra: onde le novità erano sempre contradittorie, le operazioni non universalmente secondate . Fu accusato di vari delitti il Gianni, e rimosso: due nuovi commissari, oltre l' Albizzi, si mandarono all' esercito, Alamanno Salviati, e Neri Capponi. I consigli di Neri, che non erano stati abbracciati nel deliberar l'impresa,non lo furono neppure nel maneggio della guerra : considerando la difficoltà di espugnar Lucca nell' inverno, avea opinato che si attendesse a vincer le castella, e si volle far marciar l'esercito alle mura di Lucca. Si oppose anche invano ad un chimerico progetto il quale se fu avidamente abbracciato dai siorentini, son degni di scusa, avendo per autore un uomo dei più celebri di quel tempo. Filippo Brunelleschi ebbe una disgraziata parte in quest'impresa:avea egli proposto di allagar Lucca, e costringerla così adarrendersi.La fama diquest'uomo, la singolarità del progetto guadagnarono l' animo del governo, e della moltitudine avida sempre del nuovo, e del ma-

trare nella città, e queste di qua respinte regurgitando e gravitando sull'argi-

<sup>(18)</sup> Si è veduto lo shaglio enorme dei periti nel calcolare a Castruccio il pendio dell'Arno da Firenze alla Gonfolina.

Anni ne dei fiorentini lo abbattessero, ovdi C. vero colto il tempo fosse colla forza 1430 rotto; invece di Lucca restò inondato il campo dei fiorentini con grave danno, e costretto ad allontanarsi (19). La colpa dell'impresa mancata tornòtutta sugli autori, e in specie sul Brunellesco: e il pubblico, sempre estremo nella lode, o nel biasimo, immemore degli straordinari meriti di quell' uomo, delle sue grandi opere, e in specie della vasta e maestosa cupola di Santa Maria del Fiore, che attraeva l'ammirazione del mondo intiero, per cui la repubblica stessa acquistava somma gloria da un tanto cittadino riguardato con ragione come il restauratore della

<sup>(19)</sup> Gino Capp. Comm. Amm. ist. fior. lib.20. Pog.his. libro 6. Beverini An.luc. manuscr. lib. 10. Quest' ultimo racconta che il lavoro durò circa due mesi. Un simile esito ebbe nel IV. secolo del!' Era Cristiana nell'Assedio di Nisibis Città della Mesopatamia il progetto di Sapore Re di Persia d' inondare la città con chiudere sotto di essa il letto del fiume Migdonio, che la traversa. Julian. Orat. 1. p. 27.

bella architettura, lo caricò di biasi-Anni mo, e di scherni (20), ciocchè amareg- di C. giò gli ultimi giorni di vita di quel <sup>1430</sup>

grand' uomo.

Benchè questa disgrazia non facesse abbandonar l'impresa di Lucca, cominciava a divenir sempre più difficile, perchè il duca di Milano segretamente aiutava i lucchesi; e i genovesi, e i sanesi ne avean presa ombra, onde i genovesi finirono per allearsi coi lucchesi. Niccolò Piccinino sotto vari pretesti entrò in Val di Taro, e il conte Sforza andò al soldo dei lucchesi con 3 mila cavalli, e 1500 fanti, ed entrò con essi in Toscana: opere derivate dai segreti maneggi del duca di Milano . Ma i fiorentini, che combattevano coll'oro, guadagnarono lo Sforza; e sotto pretesto che il signore di Lucca volesse accomodarsi con loro, cedendo la città, si fece una cospirazione per la quale il Guinigi restò deposto, e imprigionato. Fu uomo d'indole mite; e si loda che

<sup>(20)</sup> Furono fatte, e pubblicamente cantate delle canzoni contro il Brunellesco. Amm. lib. 202

Anni era salito al primo posto senza sangue, di C. e senza sangue disceso: mandato col fi-1430 glio Ladislao a Milano, restò per due anni prigione, dopo i quali morì. Il suo figlio refugiato a Genova dopo parecchi anni tentò invano recuperare il posto del padre, e così finì la potenza di quella famiglia. Lucca intanto tor-nò in libertà. Avendo i fiorentini dichiarato di essere entrati in questa guerra per gastigar quel signore, pareva che ogni motivo ne fosse cessato; e i lucchesi con una ambasceria a Firenze supplicavano appunto, che essendo tolto di mezzo il tiranno, facessero seco loro la pace: ma i figrentini usarono quel linguaggio che la mala fede scoperta suole adoperare, dicendo che erano pronti alla pace, ma che avendo veduto per esperienza quanto poco sapevano conservarsi in libertà, volevano delle sicurezze: al qual linguaggio avvedendosi gli ambasciatori qual era la mira dei nemici, si partirono . Se fossero stati anche di buona fede, non era più tempo di abbandonar

l' impresa, dopo che il duca di Milano vi era mescolato, il quale avrebbe fini-

to per împadronirsi di Lucca. Rimase-Anni ro intanto scherniti in faccia al pubbli- di C. co, delusi, e vilipesi i fiorentini, aven- 1420 do spesi tanti denari, usate tante frodi, nè per questo acquistata Lucca, la quale anzi si disese più vigorosamente coll'aiuto dei genovesi. Fingevano essi di agire in nome proprio, ma erano segretamente istigati dal duca di Milano, che avea la signoria di Genova con certe limitazioni. I genovesi diedero ai lucchesi denaro; e soldato il Piccinino, uniti alla di lui truppa mille balestrieri genovesi, lo mandarono contro i fiorentini (21), dei quali era capitano il conte di Urbino. Così appoco appoco i fiorentini si trovarono inviluppati in una guerra dispendiosa, e difficile, verificandosi i saggi presagi dell' Uzzano, e del Capponi. Venne il Piccinino per soccorrer Lucca, e introdurvi de' sussidi di gente, e vettovaglia: i fiorentini erano intenti a impedirglielo: si trovarono i due eserciti di pari numero in faccia, divisi solo dal Serchio. Seguì un fatto

<sup>(21)</sup> Folietta his. januen. lib. 10.

Anni d'arme colla peggio dei fiorentini (22): di C. forse la discordia fra i capitani Forte-1430 braccio, e il conte d'Urbino v'ebbe parte. Vari sono i racconti su questa rotta. Narra uno scrittor lucchese, che Fortebraccio più esperto del duca non credeva opportuno il combattere, ma che inviata una schiera di duemila uomini presso alla Freddana, fiumicello che entra nel Serchio vicino a Lucca, a sostener la bastia di Montemagno, si poteva impedire il passaggio del Serchio ai nemici, o intercettare le vettovaglie o combatter con vantaggio. Trascurati i auoi consigli, giunse il Piccinino al Serchio, il quale però per le pioggie cadute avea allagati i campi. Il Piccinino, avendo osservato che l' acque andavano rapidamente calando, pensò di guadarle nella notte; ed avendo fatto avvertire i lucchesi, che alla punta del giorno fossero pronti sull'armi, ed avanzatosi nella notte lungo la sponda, lontano dagli occhi dei nemici, il 3 di dicembre non essendo ben

<sup>(22)</sup> Neri Capp. Comm. Pogg. lib. 6. Amm. lib. 20.

giorno, esso il primo per dar coraggio Anni ai suoi spinse il cavallo nel fiume, e di C. lo passò facilmente, seguitandolo gli 1430 altri. Dato riposo alle truppe, verso il mezzo giorno si avanzò contro i nemici, che non lo attendevano; onde attaccati improvvisamente da questa parte, e sorpresi alla coda da una schiera dei lucchesi, i quali aperte le porte coraggiosamente corsero alla battaglia, furono facilmente vinti con molta strage, e prigionieri: di questi, i fiorentini storici stessi confessano 1500 cavalieri, senza parlare dei pedoni. Fu quasi tutta la città dalle mura, dalle torri, dai campanili spettatrice della battaglia; e quando si fu certi della vittoria corsero i cittadini fino fuori delle mura ad incontrare e baciar le mani ai vincitori. Il Piccinino entrò nella città trionfante, e su dipinta la sua immagine a cavallo in uno dei più frequentati luoghi e decretato, che davanti a quella si facessero ogn' anno il 3 di decembre pubblici fuochi di gioia (23). La con-

(23) Bever. Ann. lucen. lib. 11. Tra tutti i racconti dei varj storici questo pare il più semplice, e vero. Narra il Beverini che questi Anni seguenza di questa rotta fu la liberadi C. zione di Lucca, e la perdita del conta1430 do già acquistato dai fiorentini. Vedendo la guerra omai sicura col duca
l'unico rimedio era interessarvi la repubblica di Venezia, a cui fu mandato
ambasciatore Francesco Tornabuoni,
domandando nello stesso tempo deisolleciti soccorsi(24). Il Piccinino, scorrendo il territorio pisano occupò una gran
parte dei più importanti castelli. Pisa
istessa correva rischio di cadere nelle
mani dei nemici; e la maniera crudele,
con cui era stata trattata finora dai
fiorentini, poteva eccitare una solleva-

fuochi durayano a farsi anche a suo tempo, cioè 250 anni dopo, e confuta il Giovio, il quale dice che su decretata una statua equestre di bronzo. Neri Capponi (Comm.) sa un racconto molto simile a quello del Beverini aggiungendo, che i Commissari surono mandati a bella posta da Firenze per avvertire il Duca a non rischiare la battaglia, e che la mattina stessa Fortebraccio, volendo indicare non esservi più rimedio, disse loro: Il zucchero vostro è tardi a quest' infermo.

(24) Si veggano le istruzioni. Fabb. Vita

Cosm. nota 22.

CAPITOLO NONO 157 zione. Se si ha da prestar sede ad un Anni istorico di quei tempi, questo timoredi C. fece prendere un crudele provvedimen- 1430 to, cioè di ordinare che tutti i pisani dai 15 a 60 anni fossero espulsi dalla città . Il fiorentino Giuliano arcivescovo di Pisa si fa l'autore della crudele esecuzione, il quale scorrendo armato cacciava i cittadini, non permettendo loro neppure di portar seco la loro roba. Non può negarsi che i fiorentini non esercitassero un impero assai duro sopra di Pisa, e non bramassero vuotarla di quei cittadini che potevano sempre sospirare l'antica libertà; ma il silenzio e degli Annali pisani, e degli altri autorevoli storici contemporanei lascia almeno in dubbio si crudele ese-

cuzione (25). Anche i sanesi, e il signo- 1431

(25) Questa atroce esecuzione non è contata (che io sappia) che da Andrea Billi, o il Biglia scrittore di quel tempo, che la descrive coi più neri colori: gli altri istorici non ne parlano; e un fatto sì strepitoso non poteva essere occultato. Resta a vedere se il Biglia milanese, addetto al Visconti nemico dei Fiorentini, e panegirista di Gio. Galeazzo suo pa-

Anni re di Piombino si unirono contro i fiodi C. rentini in soccorso di Lucca. Il Picci-1431 nino scorse senza ostacolo ove più gli

piacque, occupò il Volterrano, si stese poi in Val d' Elsa, e avendo tentato invano d'impadronirsi di Arezzo, fu richiamato in Lombardia, ove i veneziani aveano ricominciata la guerra col duca, onde poterono i fiorentini respirare dall'armi di sì pericoloso nemico.

Era capitano dei veneziani il Carmagnola, che nelle passate guerre si era tanto distinto. Servivano il duca di Milano Niccolò Piccinino, e il conte Francesco Sforza, la di cui celebrità andava sempre crescendo: in una prima azione in cui sul Cremonese venne alle mani col Carmagnola, dopo un ostinato combattimento ebbe la peggio il Carmagnola colla perdita di 500 cavalli (26).

dre, meriti tutta la fede. Che il suo carattere fosse soggetto ad animosità è attestato da ciò che scrisse contro San Bernardino da Siena. Vedi Mur. ital. scrip. tomo 22. praefatio ad Bill. hist.

(26) Simonetta Vita Francis, Sfor. rer. ital. scrip. t. 21. Sanut. ist. ven. rer. ital. t. 22.

Ma sul Po specialmente si contrastava Anni con vigore, ove erano le due flotte ne-di C. miche, la veneziana superiore a quella 1431 del duca. Nel primo giorno restarono vincitori i veneziani, avendo preso 5 galeoni: il giorno appresso lo Sforza, e il Piccinino, avendo fatto credere per mezzo di false spie al Carmagnola di andare ad attaccarlo per terra, e tenendolo in guardia da codesta parte(27), rinforzati di gente i legni, rinnovarono la battaglia navale. Era questa durata assai senza vantaggio per alcuna parte: i genovesi, ch'erano nei legni del duca, si accorsero che il fiume, ch'era per le piogge assai cresciuto, andava rapidamente a diminuire di altezza, onde previdero che fra poco essi, i di cui legni erano più piccoli, e più leggieri avrebbero avuto gran vantaggio; lo che avvenne. Molti dei legni veneziani restarono arrenati, molti altri incapaci di combattere, perchè privi dell'agilità necessaria: si decise la vittoria pei legni del duca : la rotta fu com-

<sup>(27)</sup> Fu dubitato di mala fede nel Carmagnola.

Anni pleta; 27 galeoni furono presi, ed 8 di C. mila uomini (28). Lenta era intanto la 1431 guerra in Toscana, e di piccola conseguenza fra Lodovico Colonna capitano del duca, e Michele da Cotignola dei fiorentini. Si vendicarono in mare in parte i veneziani: giunse la loro flotta comandata dal Loredano a Porto pisano, e unitasi a quella dei fiorentini comandata da Paolo Ruscellai andarono ad incontrare la genovese, e la vinsero presso a Portofino, facendo prigioniere otto galee (29). Spiccò in quest'incontro il valore di Raimondo Mannelli, il quale, vedendo che la decisione della battaglia dipenderebbe dall' esito dell'attacco delle due capitane veneta, e genovese, che colla maggior furia si battevano, e la veneta stava già per soccombere, con tanto coraggio, e perizia investi colla sua galeazza la genovese tanto più grossa, che vacillando

(29) Pogg. lib. 6. Amm. lib. 20. Buonin.

ist. fior.

<sup>(28)</sup> Cron, di Bologna Rer. Ital. scr. t. 18. Simon, Vita Fr. Sf. L'autore della Cronica si trovò presente alla battaglia,

questa, una gran parte dei soldati cad- Anni de in mare, ciocchè decise la batta-di C. glia (30). Si è veduto che il Carmagno- 1432 la in questa nuova guerra non avea sostenuta la celebrità del suo nome : cadde in sospetto ai veneziani di non aver voluto quello, che forse per li vari easi della guerra non avea potuto: fu arrestato, e dopo breve, e occulto processo, in cui coi tormenti si disse aver confessati i suoi delitti, fu condotto colla sbarra alla bocca alla piazza di s. Marco ove ebbe mozzo il capo (31). Forse egli era reo, ma il pubblico ha sempre il dritto di chiamare ingiustizia un atto che decide della vita e dell'onore di un uomo celebre, senza veder le prove del reato, o almeno crederle molto incerte, non

<sup>(30)</sup> I marinari ricusavano di tentare si disperato colpo, Raimondo costrinse il timoniere colle minaccie, impugnando un'accetta. Esiste in casa Mannelli una lettera ove si descrive il fatto. Era Raimondo nipote di quel Francesco, amicissimo del Boccaccio, che nel 1384 formò la singolare copia del Decamerone. Serie dei ritratti.

<sup>(31)</sup> Sanuto Ist. veneta, Cron. di Bologna. Pign. T. VII.

Annisi potendo comprendere da chi ha fiore di C. di senno, che vi sia ragionevol motivo 1432 per occultarle. Ne sia la prova il sistema criminale delle nazioni più culte, e in specie quello che da tanto tempo fa la gloria, e la sicurezza personale del popolo inglese. Intanto i veneziani privi di questo, o di altro capitano che il valesse, non videro andar meglio i loro affari : ebbero una nuova rotta non minore dell' altre dal Piccinino nella Valtellina, con perdita di 3 mila cavalli e 4 mila fanti fatti prigionieri insieme col commissario (32). Essendo i danni da ambe le parti pareggiati, si trattò, e concluse la pace fra i veneziani, i fiorentini da una parte, e il duca di Milano dall'altra, e i loro respettivi alleati colla mediazione di Niccolò d'Este duca di Ferrara, rimanendo le cose press' a poco come al principio della guerra, avendo i fiorentini speso assai, senza guadagnar Lucca.

Fino da due anni indietro era morto papa Martino, che avendo conservata per tutto il regno la memoria dell'in-

<sup>(32)</sup> Sanuto Ist. ven.

giurie ricevute dai fiorentini, ne era Anni stato segreto nemico, godendo delle di C. loro perdite, e umiliazioni. Non solo 1452 ebbe la gloria di terminare il lungo scisma, e di riunir la chiesa, ma riacquistò alla s. sede una gran parte di stati perduti; e se si eccettui la parzialità soverchia alla sua famiglia, fu ad un tempo un buon papa, e un saggio sovrano. Gli era successo il veneziano Condulmiero, col nome di Eugenio IV amico assai dei fiorentini, probo di carattere, ma di talenti politici inferiore a Martino. Bramoso diesser pacificatore d'Italia, mandò ambasciatori a varie potenze, ma invano. Quasi nello stesso tempo Sigismondo imperatore, venuto in Italia per coronarsi a Milano ed a Roma, fermatosi in Lombardia, vi ricevette la corona di ferro, trattato splendidamente dal duca; il quale però, tal era la sua stravaganza, non volle mai vederlo, e se ne stette chiuso nel suo castello. Questo soggiorno, e l'amicizia col duca pose l'imperatore in sospetto al papa, e ai fiorentini: volendo venire in Toscana, erano stati dal papa incitati a contrastargli il passo; ed esso,

Anni non avea truppe da aprirsi con forza la di C. strada: arrivò a Lucca, e di là scrisse 1432 una lettera imperiosa ai fiorentini, intimando loro di desistere dall'offese contro il duca di Milano, e contro Lucca, e per fino di lasciar libera Pisa: conveniva però per parlar con questo tuono aver forze assai maggiori. Ĝli risposero i fiorentini con moderazione, ma con fermezza, mostrando che tutta la colpa era del duca; che quando egli fosse non in paese nemico come Lucca, gl'invierebbero ambasciatori a persuaderlo delle loro ragioni (33). Il solo danno che temevano da questo imperatore era un sequestro, o confisca dei beni dei loro mercanti nell'impero, e in Ungheria, rappresaglia, a cui la sua autorità poteva indurre i principi, e baroni, essendo così facili a correre alla preda, e bastando il più piccolo pretesto per rubare. Sembra che l'imperatore avesse tentato questo colpo: i fiorentini perciò indirizzarono un manifesto ai principi di Germania, e di

<sup>(33)</sup> La lettera è riferita dal Fabb. Vita Cosm. nota 28.

Ungheria, mostrando i torti dell'im- Anni peratore, e le loro ragioni; ed ebbero di C. assai di forza per impedir questa sorte 1433 di politico interdetto (34). L'esercito fiorentino in faccia sua saccheggiò le campagne lucchesi, e si ebbe voglia d'assediarvelo; ma tanto contradittori erano i sentimenti dei magistrati, che non gli contrastarono neppure il passo dell'Arno; onde potè portarsi a Siena. Vi fu accolto con magnifica pompa, 1434 incontrato dal clero, dai primi magistrati che gli presentarono le chiavi, le quali, ei cortesemente rispose, che dovean restare nelle loro mani (35). Lo accompagnavano come custodi della sua persona 500 ungheri armati di archi, ed altrettanti soldati collo schioppo, genere di arme che si cominciava a vedere in quei tempi, benchè inventata da molti anni. Uni le sue genti con quelle dei sanesi, e rese più attiva la guerra contro i fiorentini. Si trat-

(34) Il manifesto originale è nella Vita di Cosimo di M. Fabb, not. 29.

<sup>(35)</sup> Petri Russi his, Sen. Rer. Ital, tom. 20. Maley. Ist. di Siena lib. 2. p. 3.

Anni tenne per circa nove mesi in Siena; ma di C. fatta la pace potè andare pacificamente 1434 a Roma, e prendervi la corona dal pontefice Eugenio IV indi tornò in Germania, e portossi al concilio di Basilea.

Fatta la pace cogli esteri, dovea ricominciare secondo il consueto la guerra delle fazioni. Dopo la morte di Giovanni dei Medici, Cosimo suo primogenito era restato erede delle sue grandi ricchezze, e dell'autorità paterna: con queste non solo conservò, ma accrebbe la sua popolarità. Erano seco uniti dei cittadini di talento, e di coraggio, atti a dirigere le menti del popolo, ad accrescere, e sostenere il suo partito, e fra questi si distinguevano Averardo dei Medici, e Puccio Pucci. La sazione dei grandi, che poteva sperare un cambiamento alla morte del padre, vide con dispiacere lo stesso piano seguitato dalla famiglia, e il pericolo sempre crescente di essere abbattuta. Era morto Niccolò da Uzzano, che quantunque uno dei primi della fazione contraria ai Medici, si era opposto ai partiti violenti, che si erano talora voluti prendere contro Cosimo,

mostrandone la disficoltà, e il pericolo Anni d'immergere la città nei popolari tu-di C. multi. Rinaldo degli Albizzi, impa-1434 ziente omai dell' autorità crescente di Cosimo, si accorse che uno di loro dovea ruinare; onde facea d'uopo prendere qualche risoluzione vigorosa, ed ardita. Conveniva aver favorevole la maggior parte dei signori, e specialmente il gonfaloniere: stava però attendendo l'occasione propizia. Previde che poteva esser tratto a questa carica Bernardo Guadagni nemico del popolo, uomo però a cui i suoi debiti avrebbero impedito di poter ottenerla, onde avendogli per lui prima del tempo dell'elezione pagati, cadde appunto su di esso la carica di gonfaloniere, e fu age-volmente dall'Albizzi persuaso a concertar seco, e cogli altri capi della fazione la ruina di Cosimo. Non furono ignote alla fazione dei Medici le trame dell'Albizzi: Cosimo avvertitone tornò dal Mugello, e visitò la signoria, che lo assicurò, che niun movimento, o mutazione si sarebbe fatta: anzi, essendosi ordinata una pratica di otto cittadini, due per quartiere, col consiglio della

Anni quale diceva la signoria volersi goverdi C. nare, vi fu posto Cosimo; provvedi-1434 mento preso per addormentarne la vigilanza, e nello stesso tempo esser padroni della sua persona, potendolo chiamare a palazzo per l'esercizio della carica, senza dar sospetto. Concertati i mezzi di eseguire il colpo, riuniti gli aderenti, e armata molta gente, non più tardi del settimo giorno del gonfa-Îonierato di Bernardo, fu chiamato Cosimo a palazzo, sotto colore di consultare coi compagni di magistrato. Si dice che Cosimo fu consigliato a non andare, tanti erano (36) i sospetti che avevano i suoi amici, potendolo disendere nelle sue case, giacchè il popolo avreb-be preso le armi per lui. Egli affidato alla sua innocenza, si presentò francamente. Fu arrestato egli solo, giacchè il fratello Lorenzo era in Mugello, che però alle nuove del pericolo di Cosimo corso a Firenze, e citato anch' esso a palazzo, ammonito dal caso del fratello, non credè, opportuno obbedire,

<sup>(36)</sup> Amm. Ist. lib. 20. Copia di parlamento di mano di Cosimo (Fabb. nota 49).

CAPITOLO NONO 169 e si rifugiò nuovamente in Mugello: Anni ivi adunò sollecitamente delle truppe di C. per venirgli in soccorso. Niccolò da To- 1434 lentino capitano dei fiorentini, amico della famiglia dei Medici si avvicinò colla sua compagnia fino alla Lastra con animo di soccorrer Cosimo. I suoi parenti, ed amici però pensando, che qualunque movimento ostile potea costar la vita a Cosimo, che si trovava nelle mani della nemica fazione, impedirono ogni violenza (37); onde Lorenzo si ritirò a Bologna, indi a Venezia. In Firenze frattanto, benchè moltissimi fossero i partitanti della casa Medici, il timore gli avea tutti addiacciati

(37) Cosimo biasima questo partito; vedasi copia di parlamento dell'anno 1433, e 34 levato da un libro di propria mano di Cosimo dei Medici riportato dal Fabbroni, ed altri... Non fue buon consiglio: perchè se si fossero fatti avanti ero libero, e chi era stato cagione di questo, restava disfatto: ma tutto si vuol dire fosse per lo meglio, perchè ne segui maggior bene, e con più mio onore ec.

(38) Non si nomina che un Piero di Fran-

a segno, che appena vi fu chi facesse una parola per difenderlo (38). La siAnni gnoria di Venezia mandò a bella posta di C. tre ambasciatori a interporsi in suo fa-1434 vore: il marchese di Ferrara comandò al capitano della balia, che era suo suddito, che se Cosimo gli fosse posto nelle mani per farlo morire, se ne fuggisse seco (39). Fra i particolari, uno dei suoi pubblici, e inutili disensori fu Ambrogio Traversari generale dei Camaldolesi, uomo insigne per cristiana pietà, e celebre nelle lettere, che da Ferrara venuto a bella posta a Firenze con quella intrepidezza, che gli dava la virtù, e il suo carattere, presentossi ai signori, parlò con forza, e verità in favore di Cosimo, e non ne trasse che buone, ma vane parole. Ebbe il coraggio di far le stesse premure a Rinaldo degli Albizzi (40), e

> cesco di ser Ghino, che andava gridando per la città, contro l'esilio di Cosimo. Lami Deliciae erud. estratto da alcuni libri ec.

> (39) Vedi il monumento stesso scritto di

(40) Ambrog. Camal. Comm. lib. 1. presso Silvano Razzi, Vita di Cosimo. Si legga tutto il racconto: si vedrà che egli avea qualche dritto alla gratitudine dell'Albizzi, ma non eradifficile il prevedere l'inutilità delle sue cure. ne fu aspramente ributtato. Intanto Anni stava Cosimo chiuso in una stanza del di C. palazzo (41). Ne avea la custodia Fe-1434 derigo Malevolti, il quale vedendo che Cosimo, per timore di essere avvelenato (42), si asteneva dal cibo, lo confortò a non temere, e per togliergli ogni sospetto si pose seco lui a mangiare. Per connivenza del Malevolti potè Cosimo trattare con persone, per di cui mezzo con grosse somme di denaro guadagnò alcuni dei principali del governo, onde gli fu salvata la vita (43), e condan-

(41) Tutti gli storici, copiandosi, la chiamano l'Alberghettino. Cosimo che vi si trovava, la nomina la Barberia. Vedi copia di

parlamento citato sopra n. (37).

(42) Pare che il timore fosse fondato, quando debba prestarsi fede alla narrativa di questo avvenimento fatta da penna ignota in una memoria trovata nell'archivio Mediceo. Fabb. Vita Cos. nota 39. In essa si racconta che Mariotto Baldovinetti, e Giovanni dello Scelto, ebbero voglia di avvelenarlo, o strozzarlo, e che vi si oppose il Malevolti. Ciò non è impossibile, ma uno scritto anonimo di tempi di fazione è sempre sospetto.

(43) Tutti gli storici fiorentini, copiandosi,

172 LIBRO QUARTO

Anni nato il di 3 di ottobre al confine in Padi C. dova, indi a Venezia insieme con Lo-1434 renzo suo fratello. Vari altri della famiglia dei Medici furono confinati, e specialmente Averardo a Napoli, contro di cui come attivo uomo, e consi-

dicono che il Malevolti, avendogli condotto un familiare dei gonfalonieri detto il Farganaccio, uomo sollazzevole per rallegrarlo, Cosimo gli dette un segno per cui lo Spedalingo di Santa Maria Nuova gli darebbe 1100 scudi, dei quali cento fossero per lui, e mille consegnasse al gonfaloniere, il quale addormentato da questa offa come Cerbero, non latrò più contro Cosimo. L'affare fu certamente maneggiato presso a poco nell'esposta maniera, ma Cosimo così si esprime nella Memoria citata di sopra: Bernardo Guadagni offertoli da due persone denari, cioè dal capitano della guerra fiorini 500 e dallo Spedalingo di Santa Maria Nuova 500 i quali ebbe contanti, e Mariotto Balduinetti per mezzo di Baccio di Antonio di Baccio fiorini 800; a di 3 ottobre la notte mi trassero di Palazzo, e menoromi fuori di porta san Gallo; ebbono poco animo, che se avessero voluto denari n' avrebbono avuti 10 mila, e più, per uscire di pericolo.

gliere di Cosimo pare che la fazione fos- Anni se specialmente animata, giacchè nella di C. condanna è nominato sempre insieme 1434 con Cosimo, appena facendosi menzione di Lorenzo, perchè probabilmente meno temuto (44). Nella stessa sentenza si ha un esempio della mala fede, con cui i capi delle fazioni ingannano il pubblico. L'infelice guerra di Lucca intrapresa con gran popolarità, ed anche col favore dei Medici, avea trovato un contradittore nell' Uzzano, ma un vivo disensore nell'Albizzi, senza la di cui influenza vi è ragione di credere non avrebbe avuto luogo: pure si ebbe impudenza di farne un delitto alla famiglia dei Medici (45) senza far parola dell' Albizzi. Perchè tuttociò avesse una vernice legittima, e paresse fatto

(44) Vedi la condanna che comincia: Magnifici ex potentis ec. Fabb. Vit. Cos. n. 40.

(45) Et iterum postea ipse Cosmus, et Averardus suis malitiis, et cospirationibus... operati sunt, ut florentinus populus guerram sumeret cum Lucanis, quae guerra quasi suit ruina non solum solum florentinae Reipublicae, sed totius Italiae status etc. nella stessa nota.

174 LIBRO QUARTO

Anni coll'autorità universale, si chiamò il podi C. polo a parlamento, e si diede balia, ma 1434 in mezzo all'armate truppe del governo. Forse sbagliarono ambedue i partiti: Cosimo rischiò certamente la vita a presentarsi a palazzo: la fiducia sull'innocenza è ottima in un goveruo ove comandano le leggi, non le fazioni. I suoi nemici fecero il fallo di commettere il delitto solo per metà, irritando, senza distruggere, il capo dell'altro partito. Ben ne previde le conseguenze, e se ne dolse Rinaldo degli Albizzi. Cosimo andando al suo confine, fu onorato ovunque passava dai popoli, e dai principi, e dalla signoria di Venezia accolto non come un esule, ma come una delle principali persone di Europa. Tentava forse quell'avveduta repub-blica di attaccarselo stabilmente, prevedendo qual vantaggio un paese commerciante poteva trarredalle cognizioni di Cosimo, e delle ricchezze di si potente famiglia. Fu qua visitato, e trattenuto dal dotto, e virtuoso suo amico Ambrogio Camaldolese, che attesta nelle sue lettere la fermezza, con cui i fratelli Medici sopportavano l'avversa fortuna (46). La prudenza di Cosimo lo Anni consigliò nel suo esilio non solo a non di C. irritare i capi del governo, ma a dar 1434 loro fino dei salutevoli avvisì contro dei male intenzionati (47). Dalla stessa prudenza, e modestia era regolata la sua maniera di vivere in quella città: si era scelto per abitazione il monastero di san Giorgio, ove poi per benemero renza, col disegno del celebre Michelozzi suo volontario compagno ne'l'esiblio, eresse una biblioteca, a cui donò non pochi codici (48).

Perseveraron gli sconcerti negli stati pontifici anche dopo la pace. Eugenio non avea un carattere atto a quei tempi procellosi, e l'edifizio, racconciato dal suo predecessore, stava per cadere. Si era adunato anche un concilio a Basilea colla sua approvazione: si accorse presto però quanto siffatte assemblee

<sup>(46)</sup> Ambrog. Com. epist. lib. 8. epist. 53.

<sup>(47)</sup> Si deduce dal registro di lettere esterne. Arch. delle Riformagioni tom. 25. Fabb. Vita Cos. nota 45, ove si riferisce la lettera responsiva agli avvisi di Cosimo.

<sup>(48)</sup> Vasari Vite de' Pitt. vol. 1.

176 LIBRO QUARTO -

Anni siano pericolose all'autorità pontificia, di C. quando essa non le dirige. Questa guer-1434 ra sacra, che gli si faceva da lunge, era accompagnata dall'altra dell'armi vere ne'suoi stati. Fortebraccio suo capitano ribellatosi andava guadagnando varie castella: esso, e i nemici del papa erano occultamente aiutati dal duca di Milano. Lo Sforza, intendendosela segretamente col duca, entrò nella Marca di Ancona, e fingendo di agire in nome del concilio di Basilea, occupò Jesi, Osimo, Fermo, Recanati, Ancona ec.; mentre Antonio Ordelaffi si fece signore di Forlì, e Sigismondo Malatesta s' impadronì della Cervia. Allora il papa prese il partito, per guadagnarsi Sforza, di crearlo suo vicario a vita, e gonsaloniere della chiesa. Lo Sforza, movendosi per scacciare da Tivoli Fortebraccio, ne fu rimproverato segretamente dal duca:coi medesimiartifizi fece chiamare il Piccinino a nome dei perugini. Alfine convenne al papa fuggirsi da Roma travestito da monaco pel Tevere sopra una barca, e giunto a Civitavecchia montato in una galeazza dei fiorentini, dai quali era stato invitato

a ricovrarsi nei loro stati, il di dodici Anni di giugno giunse a Livorno: fu onora-di C.

di giugno giunse a Livorno : fu onora-di C. to, e ricevuto poi a Firenze col solito 1434 pomposo cerimoniale, andò ad alber-gare a Santa Maria Novella. Roma fu occupata da Fortebraccio, e varie città dello stato pontificio dal Piccinino. Avevano i fiorentini tentato tutte le vie per acquietare questo nuovo principio di guerra: ma accorgendosi che di tutto era l'anima il duca di Milano, essendo dalle genti, che teneva ancora in Romagna, presa Imola, non potendo più soffrirne l'avidità, e la mala fede, unirono una parte delle loro milizie guidate dal Tolentino a quelle dei veneziani condotte dal Gattamelata. Venuto là il Piccinino colle sue genti, ebbe luogo un fatto di armi presso Imola. Il Piccinino era inferiore di forze, ma aveva un gran vantaggio di esser solo al comando, mentre i tre condottieri della lega, e specialmente l'imperioso vescovo Vitelleschi, che comandava le truppe ecclesiastiche, discordi rendevano, incerte, e sconnesse le militari operazioni. Furono vani gli avvertimenti del Tolentino. Una parte

Anni dell'esercito allettata dall'insidie, e apdi C. parente timore del Piccinino, passato 1434 il ponte di un torrente, che cade nel Santerno, si trovò quasi divisa dal re-sto: strascinato dalla necessità vi accorse il Tolentino, combattè col solito valore, ma invano, giacchè i vari corpidi truppe non operando con misure concertate, tutto fu confusione, e scompiglio: rotto l'esercito dei collegati, 3500 cavalli furon fatti prigioni, e 1000 fanti insieme col Tolentino, Gian-Paolo Orsini, Astorre Manfredi, ed altri condottieri, salvandosi il Gattamelata, e Guid' Antonio Manfredi signore di Faenza. Poco sangue si spargea però in queste guerre: non più che 4 surono i morti, e trenta i feriti (49).

> La nuova di questa rotta portata a Firenze eccitò i rumori del popolo contro il governo, in cui il partito dei Medici accendeva sempre più il malcontento. La lontananza di Cosimo ne facea più sentire al pubblico la perdita; i poveri, che le sue ricchezze ali-

<sup>(49)</sup> Cron. di Bologna, Pogg. his lib.7. Amm, ist. lib. 20.

mentavano, la mercatura i di cui rami Anni

non piccoli potevano da questa fami-di C. glia esser deviati a Venezia, facevano 1434 desiderare il suo ritorno ai più saggi cittadini . Il partito contrario andava declinando: s' intercettò una lettera di Agnolo Acciaioli a Cosimo, in cui gli proponeva dei mezzi atti a ricondurlo alla patria, dicendogli che procurasse di guadagnare il favore di Neri Capponi, con cui facilissimo era il suo richiamo, lo che mostra di qual autorità fosse Neri nella fiorentina repubblica. Fu l'Acciaioli arrestato, torturato, indi mandato in esilio: i fautori di Cosimo però crescevano di numero, o con più animo si mostravano: vedendo (come suole accadere ) la fazione che governava divenir sempre più odiosa. Bastava l'elezione di una signoria del partito dei Medici a ristabilirlo, come una nemica lo avea cacciato. L' Albizzi ciò mirando, raunò i capi per deliberare su i mezzi sostenersi: esso che vedeva la fazione popolare volgersi per la maggior parte in favore dei Medici, volea unirsi coi grandi abbattuti, e degradati. Non furono gli altri d' accor-

180 LIBRO QUARTO Anni do, e in specie Mariotto Balduinetti : di C. Si mutò la signoria, e ne su tratta una 1434 amica alla casa Medici, in cui era gon-faloniere Niccolò di Cocco . Parve all'Albizzi di non dover più indugiare, ma che si dovesse coi loro partitanti correre all' armi prima che la nuova signoria prendesse seggio, e si costringesse la vecchia a crear balia, cassare i signori già tratti, farne dei nuovi, arder le borse, e riempirle dei loro amici. Vi si oppose Palla Strozzi, asserendo che questo era un partito troppo violento, e da prendersi solo quando si vedesse nella nuova signoria l'animo di agir contro di loro, ch' ella avrebbe avuto buon patto di prender cura degli affari della repubblica nel tempo che le genti del duca di Milano erano sul-le loro terre, invece di pensare a mutar lo stato. Non fu presa perciò alcu-na risoluzione con gran dolore dell' Al-bizzi amante dei partiti vigorosi, e violenti. Entrato il nuovo magistrato in attività, avendo mente al ristabilimento della casa Medici, dopo aver con-

dannato alle carceri l'antecessore gonfaloniere, come reo di peculato, troppo

frettolosamente citò a palazzo alcuni Anni dei principali della contraria fazione, di C. cioè l'Albizzi, il Barbadori, il Peruzzi, 1434 non accorgendosi ch' ella non era abbastanza forte contro quella fazione. Allora l' Albizzi raunò i suoi seguaci armati sulla piazza di Sant' Apollinare, ove comparvero il Peruzzi, e il Barbadori, ed altri loro compagni, mancandone però vari, e fra questi lo Strozzi, che, da replicate ambasciate dell' Albizzi alfine, tratto fuori, non venne là che con due seguaci : onde , rimproverato amaramente dall' Albizzi, gli rispose delle parole non intese, volse indietro il cavallo, e ritornò a casa. Avea nondimeno l' Albizzi forze da contrastare alla signoria, e rendere almeno incerto l'evento. Questa, accortasi delerrore, fatto serrare il palazzo, mandò delle persone a Rinaldo, che lo persuadessero non aver la signoria mala volontà contro di lui; che se il timore, che fosse rimesso Cosimo gli aveva fatto prender le armi, le deponesse pure, perchè non vi era stato mai questo consiglio. L'Albizzi voleva profittare del momento, e poco fidando alle pa182 LIBRO QUARTO

Anni role, credea necessari i fatti; ma i suoi di C. compagni, e fra questi il Peruzzi, o più 1434 creduli, o più deboli ricusarono di agir

di concerto. A persuader l'Albizzi si uni anche l'autorità del pontefice, che indotto dalla signoria invitò per mezzo del patriarca Vitelleschi l'Albizzi a Santa Maria Novella, e lo assicurò che i magistrati non avrebbero fatto innovanze. Di mal grado s'indusse a posare le armi; ma ve lo persuase anche più la freddezza dei compagni. La signoria frattanto, fatte venire segretamente numerose truppe in Firenze, occupati i luoghi forti della città, chiamò il popolo in piazza, fece nuova balia, la quale condannò l'Albizzi con moltissimi del suo partito all' esilio. Fra questi su Palla Strozzi, che portò la pena della sua debolezza, uomo di mansueti costumi, amante delle greche, e latine lettere, delle prime delle quali per sua cura si fondò lo studio, e la coltura in Firenze, e in Italia, e più fatto per l'ozio letterario, che per le civili tempeste, in cui è necessario coraggio, prontezza di azione, e ferocia. Visse pacificamente il resto della vita, che

giunse agli anni 90, esule, coltivando Anni le lettere, e amando la patria; e morì di C. in Padova. Il papa, della di cui buona 1434 fede avea la signoria abusato, si lagnò scusandosì coll Albizzi; il quale arditamente gli rispose che la follia era tutta sua, di aver sperato che il papa scacciato dalla sua sede potesse mantener lui nella patria, aggiungendo, che non gli era grave escire da una città, ove più potevano gli uomini, che le leggi; aurea sentenza e pur troppo vera nel fiorentino governo, regolato sempre dall'arbitrio dei faziosi, ma che non poteva citarsi dall'Albizzi, perchè egli stesso era stato più volte l'istrumento di tal violazione. Quest' uomo, che avea ereditata la potenza del padre, e mantenuta lungo tempo colla sua avvedutezza, ando errando presso i nemici dei fiorentini, colla speranza di rientrar per forza in patria: quando vide vano ogni tentativo fece un pellegrinaggio al s. sepolcro, donde tornato morì in Ancona. Suo padre avea vissuto la prima parte della vita esule, e la fini potente, ed onorato nella patria, il figlio la cominciò onorevolissima;

184 LIBRO QUARTO

Anni tenne le più luminose cariche e terminò di C. la carriera inselicemente. Un letterato 1434 toscano, Antonio Minucci di Prato Vecchio, insigne legista si adoprò mol-

Vecchio, insigne legista si adoprò molto in favore di Cosimo, come si è veduto che il Traversari avea fatto lo stesso nella prigionia di Cosimo; e ben conveniva, che i letterati fossero del partito di una famiglia tanto fautrice delle lettere. Ritornò Cosimo alla patria ai primi di ottobre fra gli universali applausi, come in Roma ritornò Tullio dall'esilio; e appunto sotto l'inmagine di Tullio, con cui ebbe dopo la morte comune il nome di padre della patria, è figurato il ritorno di Cosimo da eccellente pennello nella sala della real villa del Poggio a Caiano (50).

<sup>(50)</sup> Vedi Mach. Amm. Istor. fior., e specialmente il racconto scritto di mano di Cosimo di sopra citato.

## CAPITOLO X

## SOMMARIO

Oligarchia nel governo di Firenze. Principj di tirannide in Cosimo. Pace col duca di Milano. Affari di Napoti. Alfonso di Aragona prigioniero del duca di Milano, che gli rende la libertà e fa lega con lui. I genovesi si pongono in libertà. Nuova rottura frai fiorentini e il duca di Milano. Arrivo dell'Imperator Paleologo a Firenze, Concilio per la riunione della chiesa greca e lutina. Condizioni della riunione. Guerra di Lombardia. Straordinario soccorso recato dai veneziania Brescia Venuta del Piccinino in Toscana. E rotto ad Anghiari, Pace di Cremonu. Assassinio di Buldaccio in Firenze. Alfonso di Arazona s' impadronisce di Napoli. Guerra generale in Italia. Rotte successive del Piccinino. Sua morte . Pace che ne segue . Nuova guerra. Sconfitta del duca di Milano. Muore, e lasgia erede dei suoi stati Alfonso di Aragona.

Rovesciata la bilancia, e la parte op-Anni pressa divenuta dominante, abusò, co-di C. m'è l'uso, della vittoria. Cosimo po-1434 Pign. T. VII. Anui teva essere di dolci costumi; ma non di C.è da sperar dolcezza, e moderazione 1434 tralle fazioni, non lo concedendo nè il calor delle passioni, nè forse la prudenza: il rigore fu però eccessivo. Oltre i capi della fazione contraria ai Medici, furono esiliati, confinati, e dichiarati ribelli moltissimi cittadini, senz'altro delitto che l'amicizia o parentela coi primi (1): ad altri furono confiscati i beni, divisi, o vendnti ai vincitori. Non vi mancò che il sangue, dice un grande istorico (2), per render questa proscrizione simile alla Sillana, e a quella dei Triumviri, e non mancò neppur quello, sebbene in poca quantità : giacchè la veneta repubblica con poco riguardo alla sua dignità fece ar-

(1) Nell'istorie del Boninsegni, scrittore sincrono, son riferiti i nomi delle persone, e famiglie esiliate, o rese incapaci d'impieghi, e sorpassano il N. di 100, senza contare tutti gli individui di molte famiglie nominate collettivamente.

(2) Mach. libr. 5. istor. sior. Vedi anche Nardi istor. sior. lib. 1. e sopra tutti Nerli, Comm. dei fatti civili di Firenze sul principio del lib. 3.

restare, e mandò a Firenze cinque o Anni sei ribelli che furono decapitati (3). Indi C. questa compiacenza volle mostrarsi of- 1434 ficiosa verso Cosimo; o forse con più profonda politica pensò che il sangue che si verserebbe con maggior animo-sità terrebbe vivo l' odio delle parti in una repubblica, la di cui crescente potenza l'ingelosiva, restando al governo tutti gli antichi difetti pei quali sotto nome di libertà avea regnato sempre l'arbitrio dei potenti, e non le leggi. Nuovi provvedimenti furono presi onde la fazione vincitrice restasse non solo padrona del governo, ma si assicurasse che non le fosse tolto. L' elezione dei Magistrati dipendeva in gran parte dalla sorte; e quantunque a voglia delle fazioni si facessero le imborsazioni dei cittadini capaci delle cari-

(3) Fra costoro trovossi il figlio del Gonfaloniere Bernardo Guadagni, che servendo alle mire dell'Albizzi aveva fatto arrestar Cosimo; ma che ad onta dello stesso l'avea poi salvato, onde pareva che meritasse qualche indulgenza, molto più per non esser costoro rei che di aver rotto il confine. Mach. ist. lib. 5. Nerli lib. 3. Ann. che importanti, e le borse a capriccio di C. si ardessero e si rinnovassero, non 1434 permettendo però la prudenza di farlo troppo spesso, potea pure avvenire pell'istabilità, o capriccio degli uomini, che gli amici divenissero nemici, e tratti dalla signoria ponessero almeno in imbarazzo il dispotismo della parte dominatrice. Per assicurarsi che in futuro tutte le cariche d'importanza si perpetuassero nei suoi amici su stabilito, che la signoria vecchia avesse autorità nella creazione della nuova, e specialmente i magistrati, che sul sangue hanno dritto, sossero della setta loro (4), provvedimento il più atto a mantenere nelle stesse mani il governo. Le misure furono si ben concertate, che per tutta la vita di Cosimo restò il governo compresso nella quiete della servitù, non ebbe luogo non solo niuno di quei popolari moti, con cui gli oppressi cittadini tentano riacquistare, perduti dritti, moti che spesso degenerano in pericolose sedizioni, ma nep-

<sup>(4)</sup> Mach. ist. lib. 5. Copia di parlamento di mano di Cosimo di sopra citato. Nerli lib. 2.

CAPITOLO DECIMO 189

pure niuno di quelli sforzi legittimi di Anni eloquenza o di virtù patriottica, con di C. cui le divise potestà urtandosi, son co- 1434 strette a rientrare nei limiti onde sono escite. Tutto il governo di Cosimo fu il governo di pochi, cioè dei suoi dependenti. Realmente da questo momento si può dire , che la repubblica cadesse sotto il dominio della casa Medici; e benchè dopo la morte di Cosimo varie convulsioni vi fossero, colle quali talora i cittadini scosserò la catena, ed ebbero brevi intervalli di libertà ricaddero presto nel primo laccio, finchè abolite le forme antiche finirono sotto il principato di quella casa . Passato il governo nelle mani dei ricchi popolani, siccome Cosimo era tra questi il primo per le ricchezze, e gli aderenti, si può dire ch' ei divenisse principe della re-pubblica. Erano in lui prudenza, vigilanza, capacità negli affari politici, oltre la più estesa cognizione del commercio, fondamento della fiorentina potenza. Queste qualità lo rendevano degno di esserne il capo, ma l'esilio di tanti illustri cittadini, la ruina di tante ricche famiglie spogliate dei loro beni,

190 LIBRO QUARTO

Anni le parole, i cenni notati come delitti di C. in un paese che si chiamava libero, il 1434 terrore e la costernazione sparsa nella città, ci presentano almeno il principio di questo governo come tirannico . Nè se ne può scusare affatto Cosimo, perchè tutto si faceva non con tacito assenso, ma per suo impulso, come si deduce da quell' atroce risposta data da lui a chi dolcemente gl'insimuava che per la ruina di tanti la città si guastava: esser meglio città guastata che perduta (5). Cosimo ha gran meriti in faccia alla posterità : ma questi al tribunale dell'istoria non debbono far celare i suoi difetti.

Durava ancora la guerra col duca di Milano. Il Tolentino, fatto prigioniero nell'ultima rotta, era stato duramente ritenuto dal duca, benchè gli altri prigionieri si restituissero. Morì nell' esser condotto da una prigione all'altra sull'Appennino cadendo da una rupe, o fattovi precipitare dal duca, ciocchè l'atroce naturale di lui fece credere a

<sup>(5)</sup> Ammir. ist. lib. 21, Machiay. lib. 5. Nerli 1, 3,

tutta l'Italia . I fiorentini vollero ono- Anni rare il loro capitano. Lo seppellirono di C. con magnifica pompa in Santa Maria 1433 del Fiore e fu fra gli altri capitani della repubblica dipinto sulle mura di quella chiesa da Andrea del Castagno. Il nero e cupo animo del duca dava ognor nuove prove della sua perfidia. Fu probabilmente suo il disegno di far prigione il papa che si trovava in Firenze. Soleva spesso di buon mattino escir dalla città, e andare a S. Antonio: il vescovo di Novara ambasciator del duca concertò con un soldato spagnolo detto il Riccio, e qualche cittadino tiorentino il disegno di prenderlo, e trasportarlo rapidamente a Lucca, dependente dal duca . Il Piccipino che si trovava ai bagni sul sanese dovea favorir l'impresa. Scoperta la trama o pei rimorsi del vescovo, o per lettere intercettate, su impiecato il Riccio, e mozza la testa a Bastiano Capponi (6). Si sece tuttavia la pace per la mediazione di Niccolò duca di Ferrara, e poi lega tra il pontefice, i veneziani, i fiorentini,

<sup>(6)</sup> Ammir. ist lib. 21.

Annied il duca. Pullularono tosto nuovi ger-di C. mi di guerra per la morte di Giovanna 1435 II regina di Napoli . Non avea eredi naturali: era mancato di vita Lodovico di Angiò da lei adottato: il di lui fratello ora si dichiarava erede, seppure il testamento di Giovanna non fu supposto (7): Alfonso re di Aragona, già da lei adottato, e poi per colpa d'ingratitudine diseredato, era uno dei pretendenti; finalmente il papa lo sosteneva ricaduto a lui come feudo pontificio, e vi mandò il Vitelleschi fornito di monitori e di soldati. Si trovava il regno diviso in vari partiti, l'Angioino però pareva il più forte, essendo per lui Napoli ed altre principali città. Alfonso, ch'era in Sicilia, tentò impadronirsi di Gaeta, la quale stretta, per terra e per mare ricorse per aiuto ai genovesi; questi, che si trovavano sotto il dominio del duca di Milano, nemico di Alfonso, mandarono 13 grosse navi, e tre galere piene di scelti guerrieri a Gaeta. Erano comandate da Biagio di Assereto, uno dei segretari del comune, che ma-

<sup>(7)</sup> Murat. Ann. d' Italia.

GAPATOLO DECIMO 193

neggiava la spada egualmente bene che Anni la penna, e che in una nazione celebre di C. per la marina vi si era anche innanzi 1435 assai distinto. Fu la genovese incontrata dall' armata catalana di Alfonso superiore di numero: si combattè dalla mattina fino alla sera : l'animosità fra i catalani e i genovesi accrebbe il furore della battaglia . Finalmente gli sforzi dei genovesi furono coronati da una completa vittoria, restando presi ( eccetto uno ) tutti i legni, e lo stesso re Alfonso con moltissimi principi, e baroni del regno (8). Volle il duca che i prigionieri fossero per suo maggior trofeo condotti a Milano; e o per politica, o per capriccio, o per consiglio del Piccinino, o guadagnato dalle ma-niere ed eloquenza di Alfonso, non solo trattollo con grandezza e liberalità insieme coi compagni prigionieri, ma diede loro la libertà, facendo di più

<sup>(8)</sup> Giornali Napol. rer. Ital. script. tom. 21. Il re non volle arrendersi ad Assareto: facendosi nominare i Comandanti preferi il Giustiniani famiglia sovrana di Scio. Foliet. lib. 10.

Anni lega con Alfonso. Questi, ch' era elodi C. quente e accorto, persuase facilmente 1435 al duca quanto sarebbe per lui perico-

loso che il fratello del re di Francia acquistasse il regno di Napoli, giacchè si troverebbe fra gli stati di due fratelli, e difficilmente avrebbe conservato i suoi, ch' egli al contrario avea tutto l'interesse di esser suo amico (9). Soffrirono tanto di mal animo i genovesi, già irritati da altre cause, che senza farne loro motto si fosse dal duca disposto di tanti, e si rispettabili prigionieri, che sollevatisi cacciarono dalla città i governatori ducali, e si posero in libertà. Mandarono le nuove di questo avvenimento ai fiorentini, i quali non poterono che rallegrarsene, nè mancarono dare ai genovesi, se non scopertamente almeno di nascosto, gli aiuti che richiedevano.

Papa Eugenio si tratteneva ancora in Firenze; e benchè, ordinate già le sue cose, fosse richiamato dai romani, non volle così tosto cedere all'invito, perchè sentissero più lungo tempo il

<sup>(9)</sup> Machiav. ist. 1. 5.

CAPITOLO DECIMO 195

danno della lontananza del sovrano. Ami Prima di partire, essendo terminata la di C. grandiosa fabbrica di Santa Maria del 1436

Fiore, e chiusa la cupola, ne fece con la più gran magnificenza la benedizione. Fu per questa cerimonia fabbricato un ponte, o corridore alto da terra due braccia, ornato di arazzi, di drappi, di frondi, e il pavimento di tappeti, che da Santa Maria Novella, ove abitava il pontefice, passando per san Gio-vanni , giunegva alla chiesa da benedirsi. Lo accompagnarono sette cardinali, e 37 tra vescovi e arcivescovi, che visibili per l'aperto corridore, presentavano una venerabile processione al popolo spettatore. Si fece col più gran Jusso spirituale la cerimonia nel di dell'annunziata, dopo la quale il papa se ne andò a Bologna.

La pace col duca andava alterandosi. Si erano i fiorentini, e i veneziani alleati coi genovesi, lo che era quasi un principio di ostilità: queste cominciarono senza alcuna dichiarazione di guerra: si sapeva che Rinaldo degli Albizzi, tenute delle strette conferenze col duca di Milano lo aveva incoraggito

Anni alla guerra, e che questo, per la sua di C. instabilità e per l'odio contro i fioren-1436 tini, era, pronto a muoversi. Dopo la morte del Tolentino, privi i fiorentint di alcun condottiere di vaglia, cercarono di attacearsi stabilmente Francesco Sforza il più valoroso di quei tempi. Figlio di un padre, che avea da lo-ro ricevuti i primi solidi avanzamenti, nato nei loro stati, in s. Miniato, di non legittimo matrimonio da Lucia Frezania (10), si riguardava come loro concittadino: eguagliava nel valore, e superava nella bontà suo padre (11). Con queste virtù divenne poi uno dei più gran principi d'Italia. Venuto a Firenze per istabilir la condotta, fu dai fiorentini altamente onorato, e come a un giovine guerriero si conveniva intrattenuto con pubblici balli sulla piazza dei signori dalle più belle, e ornate donne, dal militare spettacolo di

(10) Buonincon, Ann. Miniaten.

<sup>(11)</sup> Gio. Simonetta (de rebus ges. Francis. Sfortiae) racconta vari tratti di prudenza, e di mansuetudine, coi quali moderro spesso gli ordini sanguinari di suo padre.

CAPITOLO DECIMO 197 giostre sulla piazza di Santa Croce (12). Anni Presto bisognò la sua opera, giacchè il di C. Piccinino condottiero del duca doman- 1436 dò il passo per la Toscana col pretesto di portarsi nel regno di Napoli; ed essendogli negato, si vantò di passare a forza. Non mancò il conte Francesco di venir rapidamente dagli stati ecclesiastici, ove si trovava, in soccorso dei fiorentini. Il Piccinino si era avanzato sul Pisano; e si fermarono in faccia l'uno all'altro, lo Sforza sulla riva sinistra dell'Arno a SantaGonda, il Piccinino sulla destra. Erano le loro forze quasi eguali. Avevano i fiorentini ordinato allo Sforza, e a Neri Capponicommissario, di tenersi sulla difesa, giacchè facendo il papa sperar loro la pace, credevano opportuno il temporeggiare. Il Piccinino, interpetrando per timore l'immobilità dei fiorentini, si volse a danneggiare il paese, e ad espugnare delle castella, e finalmente pose il campo intorno a Barga. Si scossero allora i fiorentini, giacchè la perdita di

Barga si tirava dietro quella di tutta la

(12) Ammir, Ist. 1, 21. Pign, T. VII. Anni montagna di Pistoia, e lasciata la lidi C. bertà di agire allo Sforza, vi mandò 1437 una truppa di circa 3 mila uomini. Questi da un posto vantaggioso attaccarono gli assedianti nel tempo stesso che il po-polo di Barga fece una vigorosa sortita. Non sostennero l'assalto i nemici; surono rotti, perderono le bagaglie, e le macchine d'assedio. Fra i prigionieri si trovò il figlio di Francesco Gonzaga, principe di Mantova, che per desio di segnalarsi fuggendo dal padre, militava sotto il Piccinino in favore del duca di Milano, mentre il padre era condottiero dei veneziani: accolto però amorevolmente dallo Sforza, si arruolò sotto le sue bandiere (13). Non avendo più forza il Piccinino da tener la campagna, si ritirò in Lombardia. Lo Sforza riprese le castella perdute, ed ogni di avanzandosi occupò Massa, e Sarzana, indi retrocedendo verso Lucca, s'impadro-

nì di Monte-Carlo, e nel saccheggio del castello di Casa Nuova, conservando il-

<sup>(13)</sup> Neri Capponi, Commen. Pogg. hist. 1. 6. 7. Simonettae I. 4. de rebus. ges. Fran. Sfor.

figlia, accettata la condotta dei veneziani, pretese poi di non essere obbligato a passare nelle sue operazioni il Po. Non era possibile servire i veneziani

(15) Neri Capp. Comm. Pogg. hist. lib. 9.

<sup>(14)</sup> Si legge questa curiosa avventura nel Simonetta, loco citato: il conte riscattò il suo sposo, e gli maritò con buona dote.

Anui con questo patto, onde licenziato, e di C.tornato a Firenze, nacquero nuove dif-1437 ficoltà, le quali impegnaron Cosimo dei Medici a portarsi due volte a Venezia a persuadere il senato a ritonere ai loro stipendi lo Sforza (16). Ma quei prudenti nomini, usi a sospettar con ragione della fede dei condottieri di quella età, si erano probabilmente accorti della poca lealtà del conte; fu perciò recusato ogni partito: infatti il conte poco appresso passò al servigio del duca, lo che produsse l'effetto che i fiorentini si accordarono a non molestare 1438 più i lucchesi (17). L' irrequieto animo del duca però non potendo restar tranquillo, benchè in pace col papa, gli fece far guerra dal Piccinino, come

(16) La missione di un tal uomo, e poi del Davanzati per lo stesso fine, può far supporre che si volessero spiar meglio le intenzioni dei veneziani, parendo forse ai fiorentini che non piacesse a quelli il loro ingrandimento, e perciò l'acquisto di Lucca.

se agisse da per se stesso. Costui col-

(17) Neri Capponi Coment. Pogg. lib. 7.

Amm. lib. 21.

l'armi, e colle frodi s'impadroni di Anni quasi tutta la Romagna; indi tornato di C. in Lombardia, cominciò scopertamente 1438 ad operare in nome del duca; prese Casal-Maggiore, scorse sul Bresciano, e fece molti danni ai veneziani, che si accorsero dell'errore commesso nel separarsi dai fiorentini. Questi ancora 1439 vedevano di mal occhio le perdite dei veneziani, e l'ingrandimento del comune nemico; onde, benchè disgustati dalle repulse sulla condotta del conte, essendo ora vivamente pressati dai veneti ambasciatori a rinnovar la lega, vi aderirono, e su preso al loro soldo il conte Sforza medesimo, che pasciuto di vane speranze dal duca sul promesso matrimonio della figlia, si era alfine avveduto delle frodi (18). Passò il conte colle truppe dei fiorentini, e dei veneziani in Lombardia, ove, per soccorrere i loro stati più attaccati, dovea essere il fuoco maggior della guerra.

18\*

<sup>(18)</sup> Si racconta che la simulazione giunse fino a stabilirsi il giorno delle nozze, e a farsi le vesti, e gl'inviti per la festa nuziale. Murat. Ann. d'Italia.

## 202 LIBRO QUARTO

Anni Ebbe frattanto Firenze il maestoso di C. spettacolo del greco imperatore Gio-1439 vanni Paleologo, del papa, e dei greci, e latini prelati riuniti in sacra assem-blea, per decider vari punti controversi a riunir le chiese greca, e latina. Giovanni non era venuto in Italia per soli fini spirituali. Ridotto il suo impero quasi alle sole mura di Costantinopoli dalle incursioni dei turchi, domandava dei soccorsi temporali al papa, e ai cristiani principi. Il turbine distruttore dell'impero greco, era stato arrestato un momento dalle armi di Tamerlano che nella battaglia di Angora avea dato un terribil colpo alla potenza Ottomanna, e fatto prigione Baiazzette; ma svanito questo turbine, il turco potere si ristabili, anzi andò ognor crescendo, e il vacillante trono di Giovanni non potea sperar di soste-nersi, che cogli aiuti forestieri, ch' ei venne a implorare. Il concilio di Basilea, che minacciava l'autorità suprema del pontefice, era stato proscritto da Eugenio, che ne avea intimato un

altro in Ferrara. Ivi il greco imperatore fu invitato da Eugenio, mentre il

ribelle concilio di Basilea lo chiamava Anni in quella città. Ambedue i partiti, ve-di C. dendo qual aumento di autorità ne 1439 avrebbero per la di lui presenza acquistato, gli offersero i legni per condurlo da Costantinopoli. Nove galee equipaggiate a Venezia, e a Candia per ordine di Eugenio, e delle quali era ammiraglio il suo nipote Condulmiero, farono più sollecite di quelle del concilio di Basilea; e se i due sacri squadroni si fossero incontrati avrebbero combattuto colle armi temporali, avendo ordine le navi papali di attaccare, e colare a fondo la flotta di Basilea. Fu dai veneziani ricevuto Giovanni con pompa trionfale: il doge, i senatori sul celebre Bucintoro accompagnato da altre 12 galee di parata, il mare all'intorno coperto da innumerabili gondole festivamente adorne, presentavano agli occhi dei greci la pompa propria di una nazione marittima (19). Da Venezia su condotto a

<sup>(19)</sup> Sanuto, Vite dei dogi di Venezia, Rer. Ital. tom. 22. Le inezie dei cerimoniali non meritano osservazione che per conoscere

Anni Ferrara insieme con tutta l'ecclesiadi C. stica, e secolar compagnia. Nella pri-1439 ma, oltre il vecchio patriarca Giusep-

pe, ed altri metropolitani, troviamo i rispettabili nomi di Marco, e Bessarione. L'orgoglio dei greci sull'ecclesiastica primazia fu conservato a segno, che il patriarca non volle smontar dalla barca finchè il cerimoniale con Eugenio non fosse aggiustato: considerandolo come eguale, lo salutò con un bacio fraterno, nè alcun greco prelato volle baciare il piè del santo padre. Fu più umile l'imperatore, che in atto di volersi genuflettere, fu dal papa impedito. Il patriarca fu indotto dall'ambizione a esporsi nella sua cadente età ad un lungo e pericoloso viaggio, sperando rivaleggiare il capo della chiesa

il ridicolo orgoglio e le pretensioni dei vari ordini di persone. Il doge andò a visitar l'imperatore, a cui si cavò la berretta, ed egli il cappello, e si convenne che in ogn' altro incontro resterebbero coperti. Andò il doge a visitare il patriarca sopra un' altra galera; si levò la berretta: ma il patriarca si levò appena da sedere, e restò coperto, mentre agli altri prelati levossi in piede e abbracciogli.

di Occidente, e imparar da lui a scuo-Anni tere il giogo dei sovrani, come condi C. imprudente semplicità si vantava ai 1439 suoi amici (20). Ma ben presto questa sacra assemblea fu scacciata da Ferrara da una pestilenziale febbre, e dalle vicine truppe del duca di Milano, nemico del papa ; nè fu trovata città più atta a riceverla di Firenze. Cosimo, e i pii fiorentini presero cura di accogliere e trattare con splendidezza gli ecclesiastici e secolari ospiti. I latini prelati, che in scarso numero erano apparsi a Ferrara, si videro notabilmente accresciuti in Firenze. Le dure, e forse impolitiche maniere del concilio di Basilea lo avevan fatto abbandonare da molti. Questi atti non secero che indebolir sempre più l'autorità di quel concilio. Tutti gli occhi erano rivolti a Firenze. Si disputarono nella magnifica sala unita a s. Maria Novella (21)

<sup>(20)</sup> Silves. Syropolo, historia unionis ec. (21) Il magnifico ingresso di questa sala era in via della scala e corrispondeva col convento di s. Maria Novella. Era stata fatta fabbricare con altri appartamenti per foreste-

Annii punti controversi: 1.º La doppia, o di C. semplice processione dello Spirito San-1439 to. 2.º La consecrazione dell'azimo pane, e del fermentato. 3.º La natura del Purgatorio. 4.º La preminenza del sovrano pontefice. Dopo 25 sessioni, in cui furono dibattute con tutte le teologiche ragioni le proposte questioni, si sece la temporaria riunione, disapprovata dal resto del clero greco lontano : e il più eloquente campione del greco simbolo, il dotto e illustre Bessarione promosso al cardinalato, fu riguardato come traditore, e sedotto dalla Jusinghevole offerta. Il vecchio patriarca Giuseppe non vide la sospirata riunione, essendo morto innanzi. Questa si fece con tutta la solennità nella nominata cattedrale: i due cardinali Giuliano, e Bassarione montati in pulpito in

ria di papi, e regi fino dal 1418. La lunghezza del salone era braccia 138, la larghezza 23 e altrettante di altezza. Questo salone adesso fa parte del monastero nuovo delle monache cavaliere di s. Stefano. La lunghezza era sproporzionata alla larghezza; il gran salone di Palazzo Vecchio ha braccia 90 di lunghezza su 37 di larghezza.

s. Maria del Fiore, lessero gli articoli Anni della convenzione nelle due lingue, e di C. si abbracciarono fra gli applausi uni- 1439 versali (22). Fu stipulato che il papa pagherebbe le spese del ritorno ai greci, e che manterrebbe in Grecia due galee e 300 soldati, soccorso ineguale al pericolo, e all'imminente ruina del greco impero.I fiorentini guadagnarono alcune esenzioni alle loro merci in Costantinopoli. Il concilio di Basilea andava intanto perdendo di credito. Prima di estinguersi però con un ultimo sforzo osò di deporre Eugenio, e creare nuovo pontefice Amedeo duca di Savoia. Avea egli abdicato i suoi domini, ritirandosi con alcuni nobili nella deliziosa solitudine di Ripaglia sul lago di Ginevra (23); ma forse pentito conservava sotto una umile veste la secolare ambizione; e quantunque piangesse alla

(23) Fu poi Abhazia dei Certosini, sop-

pressa in questi ultimi anni.

<sup>(22)</sup> Silves. Syrop. Vera histor. unionis non verae: titolo aggiunto dal traduttore in mancanza del vero. Era Siropolo uno dei quattro portatori di Croce del patriarca Giuseppe.

Anni nuova della sua elevazione, accettò vodi C. lentieri un invito che lo chiamava ad 1439 una scena più sublime di azioni. Egli

prese il nome di Felice V, ma l'universale approvazione data dal mondo cristiano agli atti del concilio fiorentino, fece insensibilmente scioglier quello di Basilea, e cader nell'oblio; e il nuovo papa, dopo qualche anno abdicando il nuovo regno, se ne tornò tranquillamente all'ameno romitorio.

Nel tempo che si disputava di teolologia in Firenze, si faceva la guerra con
vigore in Lombardia. Brescia era stata
assediata dal Piccinino, e avea sofferto
colla maggiore intrepidezza gli assalti
feroci, e gli urti delle macchine di guerra. Quel condottiero del duca di Milano
vi avea sacrificato numerose schiere,
le quali finalmente tumultuando sulla
sua ostinazione, lo avean costretto ad
allontanarsene (24). L'assedio era convertito in blocco, chiusi tutti i passi
onde potessero portarvisi dei viveri;
trovavasi in gran penuria, e sarebbe

<sup>(24)</sup> Soldi, Istoria Bresciana Rer. Italic.

CAPITOLO DECIMO 20

finalmente caduta, quando fu pensato Anni da' veneziani di soccorrerla con uno di di C. quei straordinari espedienti che mo- 1439 strano quanto possa l'industria degli nomini. E' distante questa città 10 miglia in circa dall'occidentale sponda del lago di Garda: la lunghezza del lago si stende dal Nord al Sud-Ovest per circa 30 miglia, mentre l'irregolare larghezza non oltrepassa le 12. Comincia sul Trentino, ove dal villaggio chiamato Torbole il fiume Sarca vi versa le sue acque con altri torrenti, e nell'altra estremità dello stesso lato trovasi Peschiera, onde esce il Mincio, che va a impaludare a Mantova. I nemici erano padroni di Peschiera, e dell'altre sponde del lago; Torbole era in mano dei veneziani; la parte del lago, che guarda Brescia, era sgombra di nemici, che non temevano che i veneziani vi penetrassero, non avendo navi, nè potendo averle sul lago. Un ingegnoso greco, chiamato Sorbolo, propose di far passare le navi fino da Venezia nel lago di Garda. Fu sul principio deriso; ma ebbe eloquenza da vincere ogni disficoltà. Il veneto senato si

Pign. I. VII.

Anni prestò ad una impresa che se sosse di C, stata selicemente eseguita dava lustro 1439 alla repubblica, e manteneva intanto

- I

\$3.T

Mar.

. 3

Jy.,

2 60

(H

54 5

113 1

131

Wing

1.16

vive le speranze dei Bresciani. Due grosse galere, e circa a 30 legni fra grossi e piccoli surono fatti rimontare per me zzo dei buoi la rapida corrente dell' Adige, tratti sopra Verona al luogo più vicino al lago, o di più facile accesso, cioè a Mauro, distante circa 12 migliadal lago, ov'è situato Torbole. Per sei miglia la strada è piana: si trova poscia un piccolo lago detto di s. Andrea. Furono le navi tratte per terra fino a questo lago, con non molta disficoltà. Restava l'opera più ardua: fra questo e il Benaco (25) sta un monte con una ripida rupe: un torrente, che scendeva dal monte, somministro il meno difficile passaggio: ma convenne abbattere alberi, tirare a basso nel lago gran parte del monte, per rialzare il terreno, render più agevole la salita, e coprire i massi. Tratte le navi alla cima del monte, restava una non meno difficile parte, il regolar l'impeto della discesa, per-

<sup>(25)</sup> Nome classico del Lago di Garda.

chè il peso non le sacesse precipitare. Anni Con molte suni avvolte agli alberi, len-di C. tamente scendettero, e giunsero feli- 1439 cemente al lago. Pare che 15 giorni s'impiegassero in questo tragitto di miglia 12 (26): in pochi di risarciti quei legni portarono dei soccorsi agli affamuti bresciani, restando istupiditi i nemici come fosse nata improvvisamente questa flotta. L'impresa è attestata da testimoni di vista: eguaglia molte delle antiche; almeno le giustifica, e supera la tanto vantata di Maometto che 14 anni dopo, per un più corto e piano sentiero, fece nell'assedio di Costantinopoli trasportare una flotta: e forse la sama e l'esempio di questa ne suggerì il pensiero. Il Sanuto attesta che per ogni galera furono impiegati circa 120 para di buoi, che si spiegarono anche le vele quando il vento era favorevole, e costò questo lavoro 15 mila ducati, senza i buoi e i gnastatori. Due riflessioni ci occorrono 1.º che Brescia non dovea esser ridotta agli estremi dalla fame, giacchè il

<sup>(26)</sup> Sannto loc. cit.

Anni tempo dell'operazione fu lungo; 2.º che di C. la stupidezza degl'inimici fu grande, 1439 poichè non tentarono di interrompere

l'operazione di terra di tanti giorni. Forse la trattarono di ridicola, ed impossibile; forse le forze che avevano a Torbole i veneziani erano superiori a quelle che potevano spingervi i nemici, e perciò atte a protegger l'im-

63

presa (27).

Intanto i due più celebri condottieri dell' età il conte Sforza, e il Piccinino si trovavano a fronte. Era il conte passato dalla Toscana in Lombardia, con una rapida e maestrevol marcia. Il Piccinino, avendo rotto un considerabil corpo di veneziani sul lago di Garda, minacciava sempre Brescia. La flotta veneta sul lago era stata battuta

<sup>(27)</sup> Molti sono gli scrittori che parlano di questa meravigliosa operazione: i più autorevoli sono Biondo Flavie, il Sabellico che visitò il luogo pochi anni dopo, e riconobbe le tracce della strada, il Poggio, scrittori tutti contemporanei, e il Sanuto posteriore, ma che tirava le notizie da autentici documenti.

da quella del duca, diretta dal Pic-Anni cinino, colla prigionia dei provvedi-di C. tori veneziani, e di Taddeo marchese 1439 di Este. Si avanzò il conte Sforza per riparare a questi danni, per la valle di Lodrone : se gli fece incontro il Piccinino per contrastargli il passo, ed ebbe luogo il di 9 novembre un' ostinata battaglia, nella quale il Piccinino fu rotto, e corse rischio di esser prigione (28); ma non sbigottito dalla perdita , per cancellar quell' onta , quando meno i nemici lo pensavano, si accostò a Verona, diede improvvisamente la scalata, e occupò prima la cittadella nuova, poi il resto della città, rimanendo solo in mano dei veneziani il castel vecchio, quello di San Felice e una delle porte. Si compiacque tanto di questa ardita, e felice

(28) Si dice che fu salvato da un Saccomanno tedesco, portato sulle di lui spalle in un sacco. Capp. Comm. Il panegirista del Piccinino, Lorenzo Spiriti perugino, nel poema intitolato il Nuovo Marte, lib. 2,

Fecesi dentro un sacco per uom morto La notte trarre fuor molto nascoso, Portato di lontan perfino al porto. Anni impresa il Piccinino, fatta dopo una di C. rotta, che scrisse a Firenze una let-1439 tera insultante a Cosimo. Ma il conte Francesco, che non cedeva in attività al nemico corse colle truppe rapidamente a Verona, promettendo ai suoi ufiziali che lo sconsigliavano, che se resisteva ancora una delle fortezze, avrebbe sicuramente ripresa la città. Erano già preparate le batterie contro il castello di S. Felice, che sprovvisto di genti, e di viveri potea poco resistere, quando vi entrò il conte, e subito attaccò le genti del Piccinino, che intente al bottino, poco aspettavano l'assalto. Furono facilmente vinte, e poste in fuga: la calca dei fuggitivi ruppe il ponte sull' Adige con grandissima mortalità di nemici: fu così con pari prestezza perduta, e ripresa Verona (29).

Stavano i fuorusciti fiorentini intorno al duca di Milano, sollecitandolo a
far degli sforzi più attivi contro la
fiorentina repubblica per obbligarla a
separarsi dalla veneta, e gli promette-

<sup>(29)</sup> Pogg. hist. 1. 6. Sanut, Ist. ven. Capp. Commen.

CAPITOLO DECIMO 215

vano l'aiuto dei loro fautori. Fu co- Anni mandato al Piccinino di passare in To- di C. scana: questa venuta turbò i fiorentini, 1440 e avrebbero voluto che lo Sforza tornasse di Lombardia in loro difesa, com' egli stesso bramava; ma tanto adoperarono i veneziani che non si mosse. Avean essi veramente l'appoggio dell' armata pontificia: ma il papa poteva disporre delle sue forze assai meno del Vitelleschi, cardinale vescovo di Firenze, e patriarca di Alessandria, a cui il papa avea commesso la parte politica, e militare dei suoi stati. Ne avea questo usato ed abusato: era nemico del partito dominante in Firenze, per essere stato burlato quando sotto la sua fede ne fu cacciato l' Albizzi . Si sospettò che avesse delle segrete intelligenze col duca di Milano, e alcune lettere al Piccinino intercettate confermarono il sospetto. Ordinò segretamente il papa al comandante di castel S. Angelo di trovar la maniera di arrestarlo, e poi fargli il processo. Mentre pertanto, per parlare al castellano viene fino alla porta del castello, attorniato dai soldati sente intimarsi l'arAnniresto: posta la mano alla spada vuol di C. difendersi, ma malamente ferito su 1440 preso, e condotto in castello, ove o dal-

le ferite, o di veleno morì (30). Presero coraggio da questo evento i fiorentini:volle entrare il Piccinino in Toscana per le Alpi di S. Benedetto e per Val di Montone, ma gli su valorosamente impedito il passo da Niccola da Pisa, ufiziale dei fiorentini . Si volse a Marradi , ch' era guardato da Bartolommeo Orlandini fiorentino; e benchè la difficoltà fosse eguale, era diseguale l'animo del comandante, che abbandonato il posto, si diè vilmente alla suga. Entrato il Piccinino in Toscana pel Mugello, si accostò liberamente a Firenze, stendendo le sue scorrerie fino a Fiesole. Niun moto segui nella città, contro le speranze date dai fuorusciti, benchè piena di terrore, essendo in essa ricovrati moltissimi contadini coi loro greggi, e armenti. Si temeva che

<sup>(30)</sup> Scrive l' Ammirato che nel medicare una ferita nel capo, Luca Pitti con un pugno percosse siffattamente la tenta, che glie la cacciò nel cervello, e così l'uocise. Ist. lib. 21.

CAPITOLO DECIMO 217

il Piccinino si accampasse tra Prato e Anni Firenze, ove non gli sarebbero man- di C. cati i viveri, avrebbe potuto impedir- 1440 ne il trasporto da Pisa a Firenze in tempo appunto che ve n' era penuria; ma si volse al Casentino invitato e favorito dai signori di esso, e in specie dal conte di Poppi. Prese dei piccoli borghi, osservato sempre dal fiorentino esercito, che inferiore di numero non osava accostarsi troppo per non esser costretto a battaglia. Ma giunti considerabili soccorsi dagli stati pontifici, e di Lombardia fu creduto potersi azzardare un' azione che il Piccinino avidamente cercava, perchè richiamato in Lombardia gli doleva partire, senza qualche fatto d'importanza Stava l'esercito fiorentino sotto Anghiari : n'erano i comandanti Michelotto Attendolo, el Orsino: Neri Capponi, e Bernardetto dei Medici i commissari; il Piccinino era postato a S. Sepolero. Credette cogliere alla sprovvista i nemici, sapendo quanto disordinatamente accampassero, e corse come a sicura vittoria . Forse gli riesciva l'intento senza la diligenza di Michelotto, che

Anni osservata da un colle una nuvola di di C. polvere, si accorse dell' avvicinamento 1440 e moto degl' inimici, e sece sollecitamente armare il campo. Fu combattuto il di 29 di giugno per molte ore a piè della salita di Anghiari, e le genti del Piccinino che credevano facile la vittoria, trovata si gagliarda opposizione, furono rotte. Non si attendeva che a sar prigionieri per guadagnar le taglie del riscatto, l'armi, i cavalli, le spoglie; onde gli uccisi nella battaglia furono pochissimi (31), i prigionieri in gran quantità, tra i quali si trovavano i principali condottieri dell' esercito del duca. Il Piccinino si salvò al Borgo

(31) Il Machiavelli, che prende spesso a scherno le guerre di questi tempi, dice che un sol uomo morì, e questo calpestato dai cavalli. Il Biondo, scrittore di quei tempi, e segretario del papa numera 60 morti e 500 feriti dell' esercito di Milano, e 200 feriti di quello della lega, dei quali dieci morirono dopo. Neri Capponi, che vi si trovò presente, dice che furono presi 22 dei 25 capi di squadra, e 3 mila cavalli, senza parlar di morti. Comment.

con mille cavalli (32): forse vi poteva Anni esser preso, se sollecitamente le genti di C. della lega si fossero spinte innanzi; ma 1440 ebbero più cura della preda, che vollero prima porre in salvo in Arezzo, che dell' onore. Si ritirò presto quel generale prima verso Perugia, poi in Lombardia; e i suoi fautori portaron la pena della poca fede ai fiorentini. Anfrosina di Pietramala, signora di Montedoglio, fu spogliata delle sue terre, e andò raminga colle figlie a mendicar la sussistenza dal duca di Milano, Francesco dei conti Guidi signore di Poppi, e per cui i fiorentini avevano avuto finora tanti riguardi, stretto da Neri Capponi, fu obbligato ad abbandonar la sede della sua famiglia posseduta per parecchi secoli. Per comune tradizione venuta in Italia coll' imperatore Otone I. avea posseduto una gran parte del Casentino, e molte castella in Val d'Arno. Vari uomini

<sup>(32)</sup> Il dolore della perdita tanto lo afflisse, che fu per cacciarsi la spada nel corpo, se non lo avesse impedito il suo figlio. Iustin. hist. ven. lib. 8.

Anni celebri per quel seroce valore e prepodi C. tenza, che distinguevano i signori seu-1440 dali la illustrarono, e fra questi il famoso conte Guido Guerra. Il conte Francesco in accomandigia coi fiorentini fu favorito dall' amicizia, e protezione loro in specie nelle controversie ch'ebbe col papa, e col Vitelleschi (33), e nella presente guerra era stato creato commissario della repubblica in Casentino. L'avidità dinnovi acquisti lo fece ribellare inconsideratamente, non pensando quanto era difficile chele armi del Piccinino e del duca ruinassero una repubblica si forte: che quelle si allontanerebbero, ed ei si troverebbe esposto alla vendetta dei fiorentini (34). Avea voluto pochi anni avanti maritare una fi-

(33) Capponi, Della cacciata del conte di

Poppi .

(34) Ecco le parole che il conte disse al Capponi. Potrà egli essere che i vostri signori non mi lascino questa casa, che é 900 anni fu nostra? del resto, fate quello che volete. Se questa famiglia era venuta in Italia con Ottone I, egli esagerava molto l'antichità del suo stabilimento a Poppi.

glia a Piero dei Medici figlio di Cosimo, Anni ma la prudenza di questo, l'affettazione di C. di moderazione, ed eguaglianza repub- 1440 blicana gli avea fatto rigettare il partito,e forse questo rifiuto dispose il conte alla ribellione. Cosimo amò piuttosto unire al suo figlio una giovine di famiglia non facoltosa, di cui fece poi la ricchezza, cioè la Lucrezia Tornabuoni, che saggia, pia, colta nelle lettere, conosceva atta a far la felicità della sua casa : e veramente a lei si debbono i primi rudimenti dell'educazione di Lorenzo, e l'aver beuto quasi col latte l'amor delle lettere (35). Oltre Poppi, venne in potere dei fiorentini tutto il resto del Casentino posseduto da quei conti, e Prato Vecchio, e Battifolle, e Migario, e Leonino, ed altre castella.

Liberata da ogni timore la Toscana, la guerra si ridusse in Lombardia, ove il duca o per leggerezza di animo, o colle solite frodi, parlando di pace, e volendo riguadagnar l'animo del conte

(35) Capp. Comment. Cacciata del conte. Fabb. Vita Cosmi, nota 73. Ammir. lib. 21. Machiavel. Ist. 1. 5.

Pign. T. VII.

Anni Sforza, gli promise nuovamente il madi C. trimonio della figlia; e perchè il conte 1441 tante volte deluso non gli avrebbe dato fede, la mandò a Ferrara al marchese Niccolò per far le nozze. Ma per la solita instabilità fu presto ricondotta a Milano, e si ricominciò la guerra in Lombardia, ove non avvennero fatti di alcun conto. Il duca però, che avea tante volte voluto, e disvoluto la pace, e il matrimonio della figlia, finalmente o annoiato dalla guerra, o nauseato dalle domande indiscrete dei suoi capitani, ognuno dei quali vedendolo senza prole virile, gli domandava una città, trattò con tanta serietà col conte, e coi veneziani, che gli fu creduto. Si fece un compromesso da tutte le parti interessate nel conte Sforza. Volle egli far precedere il matrimonio al trattato per assicurarsi che il duca dicesse da senno. Mandò realmente la figlia a Cremona, città promessa in dote, ed ivi si celebrarono gli sponsali. Essa gli portò in dote quella città, e Pontremoli, e i dritti alla vasta successione del padre, che in mano a un condottiero di tal valore erano un ampio retaggio. Vennero a Cremona gli ambasciatori di Venezia, Ami di Firenze, del duca, del papa ec. Si di C. stabilì la pace, in cui fu stipulata la 1411 restituzione scambievole delle terre

perdute (36).

In tutti gli esposti avvenimenti si era soprammodo distinto Neri Capponi, che coll'eloquenza nelle ambascerie, e colla destrezza nel maneggio degli affari, colla prudenza e coraggio fralle armi aveva servita utilmente la patria; e cumulandosi sopra di lui anche i servigi, e la gloria del padre, era riguardato dopo Cosimo il principale cittadino, non pella forza delle ricchezze, o del partito, ma pel consenso comune degli ammiratori delle sue virtù. I soldati della repubblica, che lo avean visto per tanti anni commissario degli eserciti, e sapevano quanto i cittadini in tali cariche solevano arricchirsi, ne ammiravano l'onorevole povertà. Un uomo siffatto poteva veramente dare ombra al capo del governo, di cui fu sospettato che la crudele politica con un tra-

<sup>(36)</sup> Capp. Coment. Sanut. Istor. veneta. Ammirato delle famiglie dei conti ec.

224 LIBRO QUARTO

Annigico successo cercasse di abbassar la di C. fama e autorità del Capponi. Era a lui 1441 sopra tutti i militari affezionato Baldaccio di Anghiari, valoroso capitano. Andando costui un giorno a palazzo a trattare col gonfaloniere Orlandini, fu improvvisamente dalle guardie assalito, trucidato, e gettato dalle finestre. Si disse essere stata questa una privata vendetta del gonfaloniere, il quale essendosi vilmente portato quando comandava le genti fiorentine opposte al Piccinino, n'era stato da Baldaccio aspramente rimproverato. Altri, come avviene nelle violenze che il governo commette senza evidente ragione, immaginarono occulti motivi. Il più pro-fondo investigatore dei segreti politici il Machiavello vide in questa azione quella crudele, e raffinata arte, che per dare alle azioni ingiuste una patina meno atroce, le confonde coll'oscura parola di ragion di stato. Chi reggeva il governo, colla morte di Baldaccio, non solo toglieva un validissimo appoggio alla potenza del Capponi, ma apparen-do che sosse satto morire per affari di governo, si gettava del sospetto anche

sul di lui amico, e protettore. Gli altri Anni motivi addotti dal Cambi, e dal Nardi, di C. e citati dall'Ammirato sono troppo pic- 1441 coli per indurne il governo fiorentino a commettere sfacciatamente sì crudele attentato: il primo è il saccheggio di Sughereto fatto dai soldati di Baldaccio, del quale (dice il Cambi) attribuiva l'ordine al governo. Chi legge l'istorie di quel tempo sa che queste colpe erano assai veniali nei condottieri; e se per un'eccezione la fiorentina repubblica intendeva punirlo, gliavrebbe giuridicamente fatto il processo, per-che appunto costasse della colpa di Baldaccio. Il Nardi ne dà per motivo un trattato segreto di Baldaccio di passare al servizio del papa contro lo Sforza: ma il papa era in quel tempo amico dei fiorentini quanto lo Sforza; nè sarebbe mancata ad essi, se il volevano, maniera di ritenerlo (37). Il più proba-

<sup>(37)</sup> Nella Cronica di Bologna (Rer. Ital. t. 18.) se ne dà un'altra cagione: si dice che Baldaccio era andato a Piombino per toglierlo alla donna di Piombino; che rimproverandolo i signori, avea loro risposto superbamente ec.

Anni bile pertanto è il sentimento di Madi C. chiavello, che Cosimo e i suoi consi-1441 glieri volessero disfarsene, e che trovassero un facile esecutore nel nemico atroce di Baldaccio, il gonfaloniere Orlandini, che, senza la tacita approvazione di Cosimo, non avrebbe eseguito sfacciatamente si enorme attentato (38). Si può notare intanto l'avvilimento del popolo fiorentino, insultato dal governo con una atroce esecuzione, senza degnarsi di renderne conto almeno con una menzogna. La vedova del disgraziato Baldaccio, essendole morto il suo unico figlioletto, fabbricò un convento ove visse il resto dei suoi giorni in compagnia di altre pie donne, e il suo nome di Anna-Lena dà ancora il nome al convento, e ad una parte della città.

Non parlando però di questo fatto alcun istorico fiorentino, non ha questa, che fu una voce vaga, alcun fondamento. La diversità di opinioni su questa morte conferma il giudizio del Machiavello. L'Ammirato, ligio alla famiglia Medici, non parla di questa opinione nella sua istoria; ma l'adotta nei suoi ritratti scritti con più libertà.

(38) Mach. Ist. lib. 6. Amm. lib. 21.

Si sarebbe coll'ultima pace resa la Anni tranquillità all'Italia senza le contese di C. del sempre contrastato regno di Napo- 1442 li, e l'instabilità e tortuosa politica del duca di Milano. Due pretendenti alla corona di Napoli, dopo la morte di Giovanna, ambedue da lei adottati per figli, aspiravano a quel regno, Renato d'Angiò, e Alfonso re di Aragona. Pre-valevano da qualche tempo le forze di Alfonso, che teneva assediato in Napoli il suo rivale. Chiese questo aiuto al duca di Milano, che ordinò al conte Sforza suo genero di marciare a quell'impresa. L'accettò il conte tanto più volentieri, che vi si univano i propri interessi, cioè la difesa dei suoi stati della Marca, minacciati da Alfonso. Mentre ei vi s'incammina, l'incostante duca, guadagnato da Alfonso, senza cangiare gli ordini dati al conte, singolare sempre nella sua maniera di agire, covando ancora nel cupo suo animo dei sospetti contro del genero, perchè non sapeva staccarsi dall'amicizia dei veneziani, e dei fiorentini, fece sapere al papa, che poteva, se gli era in grado, ricuperar la Marca, offerendogli le sue

Anni sorze condotte dal Piccinino. Non bradi C. mava altro il papa si malcontento del-1442 l'ultima pace, ed adirato contro lo

Sforza, che gli aveva occupate tante terre. Allora il Piccinino, fingendo essere stato licenziato dal servizio del duca, s'incamminò verso la Marca, e s' impadronì di Todi, e fu dal papa dichiarato gonfaloniere della chiesa. Questi movimenti fecero arrestar nella Marca lo Sforza, e privarono del suo soccorso Renato di Angiò (3q). Nella lentezza deil'assedio di Napoli fu da due muratoriinsegnata ad Alfonso una strada sotterranea, ossia una chiavica, o acquedotto, quello stesso per cui una volta Belisario era entrato in quella città. Stava chiuso da un ferreo cancello, e vi solea vegliare una guardia: questa fu negletta, benchè si avesse in Napoli sentore del pericolo. Alfonso, aperto quel passo, vi fece entrare una scelta truppa, e dato un furioso assalto alla parte delle mura lontana dalla chiavica, per allontanarne le forze nemiche, mentre erano queste qua distratte,

<sup>(39)</sup> Simonett, De gestis. Sfor.

i soldati entrati per la chiavica, occu-Anni parono una porta, e introdotto il resto di C. dei compagni, dopo un ostinato con-1442 flitto Alfonso s'impadroni di Napoli, avendo costretto Renato a ricovrarsi nel Castel Nuovo (40). Ivi, non avendo speranza di aiuti, s'imbarcò sopra due navi genovesi, e venne a Firenze a la-guarsi col papa, che gli aveva impedito il soccorso. Gli diede esso per consolarlo l'inutile investitura del Regno; e con questo vano titolo se ne tornò tristo in Provenza. Alfonso, che al pari dell'arti della guerra sapea quelle di conciliarsi gli animi, presto si vide sottomesso tutto il regno, e vi fondò uno stabile possesso.

In pericolose circostanze era il conte Sforza. Si trovava solo contro le forze del duca di Milano comandate dal Piccinino, unite a quelle del papa e del re di Napoli, che vincitore non avrebbe tardato ad attaccarlo. Niuno era con

(40) Si leggano i giornali Napoletani, Rer. Ital. t. 21, si vedrà con qual supina negligenza fu trascurata la difesa della chiavica, dopo gli avvisi ricevuti.

Anni lui, e solo ebbe soccorsi in denari dai di C. veneziani, e dai fiorentini (41). Nondi-1443 meno col suo ingegno, e valore, campeggiando sul Piceno, strinse in modo il Piccinino, che lo costrinse ad un accordo. Due volte si pacificarono i condottieri rivali, giacchè in apparenza la guerra compariva fra loro; ma la pace non fu che di pochi giorni. I fiorentini conoscevano, che quando fosse stato oppresso il conte, le armi del duca, del papa, e del re di Napoli potevano rivolgersi contro di loro; ma stanchi e aggravati dalle spese di tante guerre, resistevano ad entrare in una nuova. Il papa, che vide la fiorentina repubblica contraria ai suoi disegni, 1443 pensò partirsi di Firenze; nè vi potè esser trattenuto dalle pregbiere di Co-

(41) Simonet. De gestis. Sfort, lib. 6. Il papa non solo fece con Alfonso la pace, ma gli dette anche l'investitura del regno, che in questo stesso anno avea dato a Renato: dichiarò di più successore il di lui bastardo Ferdinando: il re si obbligava di cacciare lo Sforza dai domini ecclesiastici, e restituirgli al papa.

simo, e di molti rispettabili cittadini. Anni Mentre i fiorentini pendono incerti, fu-di C. rono determinati da un nuovo acciden. 1443 te. Erano i Bolognesi irritati contro Francesco Piccinino, figlio di Niccolò, che proditoriamente aveva arrestato Annibale Bentivoglio amato universalmente, e mandato in Lombardia. Fuggi quasi miracolosamente dalla prigione Annibale, e comparve improvvisamente a Bologna, che si sollevò subito in suo favore arrestando il Piccinino (42). Mandarono subito i bolognesi per aiuto a Firenze, pregando di esser ricevuti nella lega. I fiorentini, consultati i veneziani si trovarono d'accordo, e si ricominciò la guerra generale in Italia. Frattanto il re di Napoli si era unito col Piccinino presso Norcia, e con un esercito di 24 mila combattenti tra fan-

(42) Vedi la maniera singolare con cui Annibale Bentivoglio fu liberato dalla torre di Varano dai suoi amici, come giunse a Bologna, come questa si sollevò, e qual rischio corse il Piccinino, condotto sulla ringhiera, e minaociato lungamente di esser gettato a basso. Cronica di Bologna.

Anni ti, e cavalli, si avanzavano verso lo di C. Sforza, che inabile a tener loro fronte 1443 andava alla meglio schermendosi nei

luoghi forti, sperando nel verno vicino, e nella partenza di Alfonso, giacchè in un dominio nuovo l'assenza è pericolosa. Disposte le truppe con accortezza, e vigilanza nelle città capaci di resistenza, egli si arrestò a Fano, difeso dal mare e da doppia fossa, sperando di sostenervisi giacchè al re mancavano le macchine da assedio, se avesse voluto farlo. Questa campagna è un capo di opera di perizia nell'arte militare di quel grand'uomo; giacchè solo si trovò contro tutte le forze del napoletano regno guidate da un re valoroso, unite a quelle del papa, e alle agguerrite truppe del Piccinino, il più prode dei condottieri esciti dalla scuola di Braccio, e il più degno di combatter seco (43). Tanto inferiore di forze perdette varie città della Marca più per tradimento dei suoi, che per la forza ostile. Si accostò il re a Fano, ma non osò farne l'assedio.

<sup>(43)</sup> Simonet. De ges. Sfort. Ub. 7.

Intanto il soccorso dato ai ribellati Anni bolognesi potea prendersi dal duca di di C. Milano per un' infrazione dei patti. I 1443 fiorentini e i veneziani si preparavano perciò a sostener con lui la guerra: prima però di cominciar le ostilità, vollero intendere il suo pensiero. Ma quegli, costante solo nella volubilità, si era cominciato a pentire di aver ridotto il genero in pericolo di perder tutti i suoi stati, onde non solo confermò la lega, ma inviò ambasciatori al re Alfonso pregandolo a desistere dalle ostilità contro il conte: lo che quantunque il re negasse, nondimeno accostandosi il verno, si ritirò nel regno. Il Piccinino, restato solo, volendo impedire l'unione delle genti, che finalmente i fiorentini, e i veneziani avean mandate in soccorso del conte, fu rotto tra Pesaro e Rimini, e fu a rischio di esser preso. Richiamato intanto dal du- 1444 ca a Milano, che gl'intimò di desistere dalle ostilità contro il conte, obbedì, ma lasciò il comando delle truppe a Francesco suo figlio, che proseguì ad agire in favor del papa. Si trovava questo giovine truppe in numero superiori

Anni a quelle del conte: gli aiuti, e i denari di C. del re di Napoli e del papa lo avean 1444 messo in tale stato. Vide il conte la necessità di combattere prima che con lui si unissero le truppe napoletane; preso il tempo della lontananza di Niccolò attaccó questo corpo vicino a Monte Olmo, lo disfece interamente, facendo prigioniero il figlio del Piccinino con 3 mila cavalli, la maggior parte dei capitani del papa, e il Ronco primo di loro (44). La nuova di tal ruina afflisse tanto Niccolò Piccinino, che caduto in-, fermo presto morì. Questo condottiero dovette tutto al suo merito, e niente alla nascita. Nato in Perugia, soldato comune di Braccio cominciò a distinguersi nella guerra contro il papa: fedele sempre al suo maestro e protettore, fu il più illustre che uscisse da quella scuola, più bravo che fortunato, e celebre per risorger sempre più forte dalle sue disfatte. Senza il conte Sforza, sarebbe riguardato il primo condottiere della sua età: ma ebbe quasi

<sup>(44)</sup> Simon. De gest. Sfor. 1. 7. Crenaca di Bologna.

sempre a contrastare contro questo ter. Anni ribil nemico. Eguale a lui nell'attività, di C. nella celerità, si fidava più alla for- 1444 tuna; mentre Sforza di rado avventurava un colpo senza vederne quasi la sicurezza (45). Si dolse assai di questa morte il duca; e avendo ottenuto dal conte la liberazione del figlio Francesco, si volse a beneficar lui e il suo fratello Jacopo. Fu agevole dopo questa rotta, colla mediazione dei fiorentini e dei veneziani, far la pace fra il conte e il papa: si lasciò in mano di quello tutto ciò ch' ei possedeva: il re di Napoli non vi si oppose.

Avrebbe respirato in pace l'Italia, 1445 senza l'inquieto e instabile umore del duca di Milano. Governava Bologna Annibale Bentivoglio amato assai dal popolo: dopo la sua, la famiglia più potente era quella dei Canedoli. Baldassarre capo di essa, sedotto dal duca, che gli promise aiuto uccise a tradimento il Bentivoglio, e corse la città

(45) Joann. Campani Brachii Perusini Vita, Rer. Ital. t. 19. Vita di Niccolo Piccinino, di Candido Decembrio, Rer. Ital. tem. 20. Anni gridando viva il popolo. Questa si soldi C. levò ma contro di lui, e del suo parti-1445 to, e aiutato dai consigli e dalle armi del fiorentino, e veneziano ambasciatori, tagliò a pezzi i Canedoli e tutti i loro fautori, essendo il soccorso di Milano di 1500 cavalli condotto dal Furlano o giunto troppo tardi, o non avendo osato, sentendo l'umore dei bolognesi, fare altro tentativo (46). Non si fermò per questo il duca, e riguardando sempre con occhio sospettoso il suo genero; non contento di avere da lui ottenuto la liberazione del figlio del Piccinino, prese a sedurli il più valente capitano che avesse, detto Ciarpellone. Non fu ignota allo Sforza questa prati-ca: era pericolosa per lui la defezione di Ciarpellone, complice dei suoi segreti, e valentissimo nelle armi: onde arrestatolo per veri o supposti delitti, lo fece impiccare; e in un uomo come Ciarpellone difficilmente quel gastigo poteva essere un' ingiustizia (47). S'ir-

<sup>(46)</sup> Cronica di Bolog. Simonettae De 20stis Sfor. lib. 7. Neri Capp. Commen.

<sup>(47)</sup> Era costui bravo, ma il più gran seel-

CAPITOLO DECIMO 237

ritò altamente il suocero, e istigando Anni il papa, il re di Napoli, Sigismondo di C. Malatesta, ed altri signori contro di 1445 lui, gli risvegliò di nuovo una pericolosissima guerra. I veneziani, e i fio- 1446 rentini perpetui nemici del duca, furono i sostegni dello Sforza. Venne egli a Firenze nell'inverno per concertare le operazioni, gli furono assegnati fino a mezzo maggio 60 mila fiorini dai fiorentini, e altrettanti dai veneziani (48). Cosimo dei Medici lo istigava a tentare

lerato: un solo tratto fra tanti basterà per dipingerlo. Era stato tradito e fatto prigione Francesco Piccinino da un soldato detto il Colella, e condotto a Ciarpellone. Il conte Francesco avea donata al soldato la somma di 400 fiorini, depositandola presso un banchiere di Fermo. Ciarpellone per guadagnarli, fece intender segretamente all'avanzo delle truppe nemiche, ch'escirebbe un piccol corpo a predare in un luogo indicato; in quello vi pose il Colella, che preso pagò il fio del tradimento. Il Ciarpellone, annunziando al coute il fato di quell'infelice, chiese ed ottenne i denari già a quello donati. Simonetta De gestis Sfor. lib. 7.

(48) Neri Capp. Comm.

238 LIBRO QUARTO Anni un colpo ardito, e marciare per l'Uindi C. bria a Roma, che avrebbe trovato fau-1449 tori da per tutto: che Jacopo e Andrea gli avrebbero aperte le porte di Todi, quando avessero viste le sue bandiere; lo stesso farebbero Orvieto, e Narni, che gli somministrerebbero i viveri; e che giunto in vista di Roma, il cardinal Campano col suo partito, cui era odiosissimo il governo di papa Eugenio, e di Lodovico patriarca, ecciterebbe alla rivolta il popolo. Il conte se si ha da credere al suo istorico Simonetta, non approvava il pensiero di Cosimo, e vi trovava grandi difficoltà; onde per determinarvelo fu mandato a sollecitarlo Girolamo Lando a nome di Cosimo, e di Orsatto Giustiniano ambasciatore veneto. Sono per lo più pericolosi i consigli dei pacifici uomini di stato, che veglion dirigere le operazioni dei gran guerrieri; dovette il conte Francesco obbedire ai suoi pagatori. Intrapresa la marcia, trovò resistenza da per tutto, e Todi, e Orvieto e tutto le altre città non solo non gli apersero le porte, ma lo trattarono da nemico. Fu il suo esercito in grandisssima peCAPITOLO DECIMO 239

nuria di viveri, e non vi volle meno Anni dell'affetto che aveano pel conte i sol- di C. dati perchè non si ammutinassero: do- 1446 po una lunga e penosa marcia fu costretto a ritirarsi sul sanese ove ebbe viveri, e indi per Monte Pulciano, il Trasimeno, Gubbio, passati nuovamente gli Appennini, giunse a Fano

con poca gloria (49).

Nel tempo di questa inutile spedizione, le istanze del papa avevan mosso il re Alfonso verso la Marca: le truppe pontificie e quelle del duca di Milano, superiori assai alle forze del conte, minacciavano per altra parte i suoi dominj. A questi infortuni si aggiunse la defezione del suo fratello Alessandro, il quale credendo le cose del conte omai disperate, patteggiò coi nemici, e consegnò loro Pesaro, città dal fratello affidata alla sua cura. Mentre perdeva tutte le terre della Marca, il suo crudele, e stravagante suocero tentò di torgli anche Cremona, e Pontremoli, dote della figlia; ma questa città dai fiorentini, quella dai veneziani fu dife-

<sup>(49)</sup> Simonett. De ges. Sfor. lib. 8.

240 LIBRO QUARTO

Anni sa, i quali, avendo temporeggiato fidi C. nora, presero più apertamente a far la 1446 guerra al duca. Esso intanto si appressava al suo fine, tormentato dalla diffidenza figlia della coscienza dei suoi delitti. Alcuni dei suoi capitani lo abbandonarono; altri caduti in sospetto furono da lui imprigionati, e fatti morire, lo che indeboli le sue truppe. Ma la disgrazia più forte gli fu portata da Michele Attendolo comandante delle armi dei veneziani. Il Piccinino colle genti del duca, dopo l'inutile tentativo su Cremona, si era ritirato a Casal Maggiore; avea stabilito un ponte sul Po, e fortificata la sua armata in un' isoletta di quel fiume. La testa del ponte, per cui solo potevano attaccarsi le genti del duca, era così ben difesa dalle trincee, che non fu possibile espugnarla: si accorse allora Michele, che il Po fino all' isola era guadabile : fece entrare nel fiume la cavalleria coi fanti in groppa, ed assalire di fianco il campo milanese nell'isola, ove credendosi assai diseso dal fiume, non era ben fortificato. L'ardire impensato del nemico, ed un attacco ove si credeva esser CAPITOLO DECIMO 24f

sicuri, suole sconcertare e atterrire un Anni nemico: farono le truppe del duca scon, di C. fitte colla più gran ruina; rotto il ponte 1446 per salvare di là dal Po i resti dell'esercito, restarono innumerabili prigionieri (50). Invano il duca chiese pace: l'esercito veneziano dopo aver recuperate molte terre, passo l'Adda, diede un' altra rotta alle truppe ducali, e si avanzò sul milanese. Ridotto a tristo partito il duca, non ebbe altra risorsa che ricorrere al genero tante volte oltraggiato, guerriero il maggiore della sua età, e di cui se avesse saputo far uso sarebbe stato il terrore dei suoi nemici: ma questi, forse paventandone l'anione, l'avevano sempre con segreti maneggi impedita. Non fu restio a questo invito il conte, che vedendo ruinati i suoi affari nella Marca, guardava con avid'occhio la successione agli stati di Milano. Se ne avvidero i veneziani; e temendo ciò che stava per avvenire, per cominciare con vantaggio la guerra col successore,

<sup>(50)</sup> Simonett. De gestis Sfor. lib. 8. Questo importante fatto avvenne sulla fine di settembre o ai primi di ottobre.

242 LIBRO QUARTO

Anni tentarono impadronirsi di Verona, ma di C. invano. Fecero cadere nuovi sospetti 1446 nell'animo del duca, per cui ritardata la venuta del conte, poterono far nuovi progressi, e spingersi fin sotto le mura di Milano. Ma la scena di finzioni, inganni, instabilità di quest'uomo singolare era al suo termine. La grave età unita ai presenti affanni ne terminarono la vita. Volle conservare fino quasi allo scioglimento del dramma il suo carattere. Nel tempo che affrettava colle preghiere il genero a venire a soccorrerlo, e che gli prometteva la successione a cui esso e il di lui piccolo figlio aveano una giusta pretensione, lasciò erede dei suoi stati il re Alfonso, che aveva avuto sempre un ascendente sopra di lui. Il suo carattere è abbastanza delineato dalle azioni che abbiamo riferite: il sospetto e l'istabilità ne formarono il fondo: senza i talenti del padre ne avea i vizi e i difetti, e questi

in grado maggiore.

## LIBRO QUARTO

#### SOMMARIO

| CAP. VII. Depredazioni delle compagnie dei     |          |
|------------------------------------------------|----------|
| masnadieri di Toscana.                         | 4        |
| Origine della famiglia di Appiano.             | 5        |
| Jacopo di Appiano s'impadronisce prodito-      |          |
| riamente di Pisa.                              | 6        |
| È favorita dal conte di virtù.                 | 7        |
| Si pone sotto la sua dipendenza.               | 7<br>ivi |
| Indignazione che desta questo tradimento       |          |
| per tutta l' Italia.                           | ivì      |
| Turbolenze in Firenze.                         | 10       |
| Morte dell' Auguto.                            | 12       |
| Sue qualità.                                   | iyi      |
| Tentativo inutile di Donato Acciaioli per      |          |
| far cessare le violenze del governo.           | 14       |
| Cospirazione di alcuni fuorusciti.             | 15       |
| Son presi e decapitati.                        | 16       |
| Guerra dei fiorentiui coll' Appiano.           | 18       |
| L'Appiano tenta di occupar San Miniato.        | ivi      |
| Le sue truppe son rotte.                       | 19       |
| Avvenimenti di questa guerra in Lombardia.     | ivi      |
| Il conte di Virtù tenta di toglier Pisa da Ja- |          |
| copo Appiano.                                  | 23       |
| Morto Jacopo, la compra dal suo figlio Ghe-    |          |
| rardo.                                         | 25       |
| Riflessioni su questa vendita.                 | 26       |
|                                                |          |

| Viene in di lui potere anche Siena.            |    |
|------------------------------------------------|----|
| Indi Perugia.                                  | 28 |
| Fervore di penitenze e di processioni in Ital. | iv |
| Effetti che produssero.                        | iv |
| Disordini che succedevano.                     | 32 |
| Contagio in Italia, e specialmente in Firenze. | 33 |
| Congiura dei fuorusciti istigati dal conte di  |    |
| Virtù.                                         | 34 |
| Scoperta, son decapitati i colpevoli.          | iv |
| Stato d' Italia in questo tempo.               | 35 |
| Bonifazio IX depone l'imperator Vencislao.     | 36 |
| Il conte di Virtù tenta di fare avvelenare     |    |
| l' imperatore.                                 | iv |
| L'imperatore si move verso l'Italia.           | 3  |
| Giunge a Padova.                               | 38 |
| È costretto a retrocedere.                     | 30 |
| Il conte di Virtù s'impadronisce di Bologna.   | 41 |
| Muore.                                         | 42 |
| Carattere di questo principe.                  | ir |
| Fine del regno dei Visconti.                   | 45 |
| I bolognesi si danno al papa.                  | 46 |
| Siena ritorna in libertà, e fa la pace coi     |    |
| fiorentini.                                    | iv |
| Pratiche di questi per occupar Pisa.           | iv |
| Artifizi dei genovesi per impedirlo.           | 4: |
| I genovesi cambiano di condotta, e procu-      |    |
| rano ai fiorentini i mezzi dell' acquisto      |    |
| di Pisa.                                       | 4  |
| Cagione di questa repentina mutazione.         | 40 |

| 2                                            |     |
|----------------------------------------------|-----|
| I veneziani s' impadroniscono di Padova.     | 51  |
| I Carraresi strangolati in carcere a Ve-     |     |
| nezia.                                       | 52  |
| Principi dello Sforza.                       | 56  |
| Sua origine.                                 | 57  |
| È condotto al servizio dei fiorentini.       | 58  |
| Assalto dato a Pisa.                         | 60  |
| I siorentini son respinti.                   | ivi |
| Stringono maggiormente la città.             | 61  |
| La fame comincia a farsi sentire in Pisa.    | iyi |
| Il Gambacorti introduce il trattato della    |     |
| resa.                                        | 63  |
| Condizioni,                                  | ivi |
| Sono accettate dal governo di Firenze.       | 64  |
| Il Capponi prende possesso della città.      | 65  |
| Suo discorso semplice.                       | ivi |
| Risposta ampollosa di M. Bartolommeo da      |     |
| Piombino.                                    | 66  |
| AP. VIII. Vari antipapi si disputano la cat- |     |
| tedra di s. Pietro. Pag.                     | 71  |
| Morte violenta del signor di Cortona uc-     |     |
| ciso dal nipote.                             | 73  |
| Affari di Napoli.                            | 73  |
| Avventure del conte di Mandoresio.           | 74  |
| Il re Ladislao di Napoli si move contro la   |     |
| Toscana.                                     | 76  |
| S'impadronisce di Cortona.                   | 77  |
| Lega dei siorentini con Luigi II. di Angiò.  | 78  |
| Ladislao ritorna a Napoli.                   | ivi |

| C | AP. IX, Nuove discordie in Firenze.            | 122 |
|---|------------------------------------------------|-----|
|   | Ingiustizia del governo nel levar le tasse.    | ivi |
|   | Si eleggono venti cittadini a questo oggetto.  | ivi |
|   | Principj di potenza in Gio. de' Medici.        | 123 |
|   | Congresso in s. Stefano contro di lui.         | 124 |
|   | Opinioni dell' Albizzi e dell' Uzzano          | ivi |
|   | Tentativi per tirar Giovanni al loro partito.  | 120 |
|   | Questi accrescono la di lui autorità.          | 127 |
|   | Pace del duca di Milano coi collegati.         | ivi |
|   | Condizioni.                                    | ivi |
|   | Perdite che vi fecero i fiorentini.            | ivi |
|   | Loro potenza e grandezza.                      | ivi |
|   | Metodi antichi usati per ripartir le gravezze. | 128 |
|   | Provvedimenti presi nel 1382.                  | 129 |
|   | Giovanni dei Medici fa adottare il Catasto.    | 131 |
|   | Metodo di esso.                                | 133 |
|   | Opposizione inutile dei più ricchi cittadini,  | 134 |
|   | Nuova guerra col duca di Milano.               | ivi |
|   | Battaglia perduta dal duca.                    | 135 |
|   | Pace coi fiorentini.                           | 138 |
|   | Morte di Giovanni dei Medici.                  | ivi |
|   | Sue qualità.                                   | 139 |
|   | Onori fattigli nei suoi funerali.              | 140 |
|   | Vicende della repubblica di Lucca.             | 171 |
|   | Assassinio di Lazzero Guinigi.                 | 143 |
|   | Rinaldo degli Albizzi consiglia la guerra      | 145 |
|   | coi lucchesi.                                  | 146 |
|   | Opposizione inutile dell' Uzzano.              | ivi |
|   | Fortebraccio è creato capitan-generale dei     |     |

| fiorentini.                                      | 147 |
|--------------------------------------------------|-----|
| Assedio di Lucca:                                | 148 |
| Progetto di allagar Lucca proposta dal Bru-      |     |
| nellesco.                                        | ivi |
| Favorito dall' Albizzi, e biasimato dal          |     |
| Capponi.                                         | 149 |
| Le acque del Serchio allagano il campo dei       |     |
| fiorentini.                                      | 150 |
| Scherni contro il Brunellesco autore del         |     |
| progetto.                                        | ivi |
| I lucchesi sono soccorsi dal Piccinino.          | 151 |
| Deposizione di Paolo Guinigi signor di           |     |
| Lucca.                                           | ivi |
| Sue qualità.                                     | ivi |
| I fiorentini son rotti al Serchio dal Piccinino. | 134 |
| Onori fatti in Lucca al Piccinino.               | 155 |
| Liberazione di Lucca.                            | 156 |
| Crudeltà dei siorentini contro Pisa.             | 157 |
| I veneziani ricominciano la guerra col duca      |     |
| di Milano.                                       | 158 |
| Richiamo del Piccinino in Lombardia.             | ivi |
| Carmagnola capitano dei veneziani.               | ivi |
| Rotta di questi sul Po.                          | 159 |
| Supplizio del Carmagnola.                        | 161 |
| Pace tra il duca di Milano e gli alleati.        | 162 |
| Venuta dell'imperator Sigismondo in Italia.      | 163 |
| Prende in Roma la corona da Eugenio IV.          | 166 |
| Nuove fazioni in Firenze.                        | ivi |
| Cosimo dei Medici accresce l'autorità ere-       |     |
| ditata dal padre.                                | 167 |

| 252                                        |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Rotte successive del Piccinino. Sua morte. | 234 |
| Sue qualità.                               | iv  |
| Pace tra il conte Sforza e il papa         | 235 |
| Sollevazione repressa in Bologna.          | žV  |
| Nuova guerra in Italia.                    | 236 |
| Mossa infruttuosa dello Sforza verso Roma. | 238 |
| Sconfitta del duca di Milano.              | 240 |
| I veneziani tentano d'impadronirsi di      |     |
| Verona.                                    | 242 |
| Morte del duca di Milano.                  | 301 |

ivi

Lascia erede Alfonso di Aragona.

# STORIA DELLA TOSCANA

CON DIVERSI SAGGI

SULLE

SCIENZE LETTERE E ARTI

DI

LORENZO PIGNOTTI

ISTURIOGRAFO REGIO

TOMO OTTAVO



FIRENZE
PRESSO GAETANO DUCCI
1826



#### DELL' ISTORIA

### DELLA TOSCANA

LIBRO QUARTO

#### CAPITOLO XI.

#### SOMMARIO

Politica condotta di Francesco Sforza. Elezione del pontefice Niccolò V. Alfonso marcia verso la Toscana. Armamenti dei fiorentini. Alfonso assalta Piombino, ed è quindi costretto a ritirarsi. Vittorie di Francesco Sforza sopra i veneziani. Pace con essi . Aiutato dai fiorentini s' impadronisce di Milano, e n'è dichiarato signore. Solenne ambasceria inviatagli dai fiorentini. Nuova guerra dei veneziani e il re di Napoli contro i fiorentini e il duca di Milano . Venuta dell' imperatore in Italia. Prende a Roma la corona. Fatti poco importanti di guerra. Cospirazione del Porcaro contro papa Niccolò V. Carattere di Maometto II. Fatti straordinari nell'assedio di Costantinopoli. Ca4 LIBRO QUARTO

duta di quella città, e ruina dell'impero greco. Pace e lega fra le potenze italiane. Morte di Niccolò V. Elezione di Calisto III.

Anni La morte del duca di Milano facea di C. variar le mire politiche delle potenze 1447 italiane, e specialmente della repubblica fiorentina, che nemica fin qui dei duchi dovea divenir loro amica. Il conte Francesco, quando n'ebbe l'avviso, era a Cutignola: la successione del duca gli apparteneva, ma non potevano essere i suoi affari in quel ducato in maggiore difficoltà. I veneziani vi si trovavano coll'armi, e l'avean mezzo conquistato: il re Alfonso lo pretendeva; e già i suoi ufiziali avean preso possesso del castello e della Rocchetta. Carlodu. ca di Orleans vi avea delle ragioni per Valentina Visconte da cui discendeva: finalmente il popolo milanese avea proclamato la libertà, e si disponeva a costituirsi in repubblica. Intanto le altre città suddite del duca, scosso il giogo dei milanesi, quali si eran messe in libertà, quali date ai veneziani: fra le prime furon Parma e Pavia, fra le se-

conde Lodi e Piacenza. Quelli, creden-Anni dosi padroni di tutta la Lombardia, ri- di C. cevettero con ischerno gli ambasciato- 1447 ri dei milanesi che chiedevano pace. In tanto sconcerto il conte, che univa ai talenti guerrieri la saviezza politica, non sdegnò di accettar dai milanesi, che potea riguardar come sudditi, la condotta di generale, prevedendo che verrebbe un miglior tempo da far valere i suoi diritti. Giunto in Lombardia, riuni sotto i suoi stendardi molti dei più valorosi condottieri, fra i quali due figli del Piccinino, e Bartolommeo Colleone. Pavia intanto si diede a lui particolarmente, di cui prese il titolo di conte (1). I fiorentini erano sempre alleati dei veneziani: ma gli affari avean troppo cambiato di aspetto. Cosimo e i principali del governo favorivano il conte, non piacendo loro che i veneziani, acquistando tutta la Lombardia, divenissero i despoti dell' Italia. Neri Capponi, memore di quanto pericolosi nemici della fiorentina repubblica era-

<sup>(1)</sup> Simonett. De ges. Sfor. lib. 8.

Anni no stati sempre i signori del milanese, di C. non amava che si sostenesse il conte nè 1447 i veneziani; ma piuttosto si dasse possente aiuto alla repubblica milanese, credendo che un governo libero sarebbe stato più savorevole ai fiorentini di qualunque altro. Il suo sentimento era il più saggio, ma potea prevedersi che, esclusone il conte, quella nascente repubblica debole, e male unita, sarebbe presto caduta in potere dei veneziani (2). Fu seguitato il consiglio di Cosimo, che procurò fossero dati i più vigorosi soccorsi al conte specialmente in denari; che a questo aiuto dovette in gran parte l'acquisto di quel principato. Avea preceduto alla morte del duca quella di Eugenio IV, ed era stato eletto Tommaso da Sarzana, o da Pisa, col nome di Niccolò V, uomo di assai umile nascita, ma di grandi virtù e sapere. Firenze lo vide ripetitore dei figli di Rinaldo degli Albizzi, e Cosimo lo avea tenuto per amanuense e ordinatore della biblioteca di S. Marco (3).

(2) Michaeli Bruti his. lib. 1.

<sup>(3)</sup> Mehus vita Ambrus. Camal. praes.

CAPITOLO UNDEGIMO

arcivescovo di Bologna, non prima Anni dell'anno innanzi era stato creato car. di C. dinale. Voleva egli dar la pace all'Ita- 1417 lia; ma le fila eran troppo intricate. I fiorentini studiarono ogni mezzo per cattivarselo, e averlo amico, specialmente temendo Alfonso re di Napoli, che attivo, coraggioso, e favorito dalla fortuna, aspirava agli stati di Milano, e forse all' intiero regno d' Italia. Minacciava il re la Toscana, e i fiorentini perchè alleati dei veneziani: riescì infruttuosa ogni negoziazione di accomodamento. Insisteva il re che facessero lega seco, e abbandonassero i veneziani; i fiorentini non vi aderivano, scorgendo nel re delle mire pericolose, giacchè unito colla Toscana potea rapidamente spingersi con potenti forze in Lombardia, sostenere i suoi dritti sul milanese, ingoiarlo facilmente, e i fiorentini non avere altro vantaggio che esser l'ultimo boccone ad essere ingoiati. Convenne pertanto alla repubblica porsi sul piede di guerra: si crearono i Dieci, si raccolsero numerose truppe. Venne il re sul sanese: ma benché da questo popolo sosse fornito di viveri,

Anni niun moto si fece nella città. Era il suo di C. esercito composto di 15 mila nomini, 1447 fra i quali 7 mila cavalli: non osò peraltro penetrare nel cuore della Toscana: scorse per la Maremma, sul volterrano, e sul pisano, e favorito dal conte Fazio della Gherardesca occupò molti castelli, e pose il campo invano a Cam-

castelli, e pose il campo invano a Cam-1448 piglia. Fu più felice il suo capitano Simonetta, che occupò Castiglione della Pescaia, e la Rocca. Venendo il verno, si ritirò il re nel patrimonio di S. Pietro, e i fiorentini commissari Neri Capponi, e Bernardetto dei Medici ripresero molte delle castella della Maremma pisana (4). Aspettandosi però nella primavera nuovi attacchi, attesero i fiorentini a prepararsi meglio. Furon presi generali Federigo conte di Urbino, e Gismondo Malatesta, poco amici fra loro, ma che la prudenza del Capponi seppe riunire. L'esercito guidato da quei due capitani, e dal Capponi e Bernardetto Medici commissari, si raccolse allo Spedaletto forte di circa a 10 mila uomini. Era dal re minacciato

<sup>(4)</sup> Neri Capp. Comm. Amm. lib. 22.

CAPITOLO UNDECIMO

Piombino, posseduto da Rinaldo Or- Anni sino, che aveva sposata l'unica donna di C. superstite della famiglia Appiano. Im- 1448 portava molto la difesa di quel luogo, giacchè se Alfonso l'avesse occupato, non sarebbe stato facile il cacciarmelo, potendolo tener sempre provvisto e soccorso per via di mare, onde si dettero tutte le disposizioni per sostenerlo. Non si potea soccorrere Rinaldo per terra, essendo fortificati dal re i passi che vi conducevano. Furono caricate le genti, e l'armi su quattro galee grosse, che giunsero selicemente a Piombino. I fiorentini, avvezzi a sbrigarsi da tutti gli affari i più scabrosi col denaro, avrebbero potuto accomodare ancor questo pagando al re 50 mila ducati, ch' ei domandava, e lasciandogli la libertà di agire contro Piombino. L'opinione più generale era di accettare il partito; vi si oppose il Capponi, mostrando oltre la viltà del partito stesso il pericolo di lasciar porre un piede stabile in Toscana a quel re, aggiungendo che fra poco sarebbe in necessità di ritirarsi. Il campo fiorentino inferiore di numero era postato su certe

Anni colline un miglio presso a Campiglia: di C.aspettava dei soccorsi: mancava di 1448 molti generi, e in specie di vino, mancanza pericolosa in luogo di acque non buone. Erano mandate per mare le vettovaglie: ma la piccola flotta fiorentina incontrò nel canal di Piombino quella del re superiore, da cui fu attaccata in vista dei due eserciti, a cui la notte nascose l'esito della pugna, funesta ai fiorentini, che perderono due galeazze. La mancanza dei rinfreschi costrinse i fiorentini a ritirarsi verso Monte Scudajo, che su facilmente ripreso; indi gli altri castelli, che erano in poter del re. Avea resistito finora valorosamente Piombino alle armi e alle arti di Alfonso. Veggendosi questo costretto dalle malattie, é dal calor della stagione ad abbandonar l'assedio, volle tentar l'ultimo colpo con un feroce assalto verso gli 8 di settembre. Di rado nelle piccole guerre di quei tempi si è combattuto con più animosità. Alsonso, re di tanto nome e di tanto valore, avea vergogna di ritirarsi dopo un lungo assedio colla morte di tanti dei suoi; onde incitò coi maggiori stimoli i soldati, e gli ufiziali a Anni vincer la terra: dall'altra parte il po-di C. polo di Piombino prevedea che soc- 1448 combendo, era messo a ferro e a fuoco. Più volte gli aragonesi montarono sulle mura, e ne furono valorosamente respinti; fino le donne accorsero alla difesa. Dopo lungo contrasto, essendo ancora l'esito indeciso, fu avvisato Alfonso che si vedea comparire della cavalleria nemica. Questa notizia lo fece desistere dall'attacco, temendo di essere assalito da tutto l'esercito fiorentino. Non era che un piccol corpo. Non credè però dover rinnovar l'attacco, e prendendo la via del mare, se ne tornò nel regno. Ebbe così l'onore la fiorentina repubblica di aver costretto alla ritirata dai suoi stati un re valoroso e potente con un' armata assai grande per quei tempi. (5).

Intanto il valore del conte Sforza fece cambiar di aspetto gli affari di Lombardia. Fino dall'anno scorso, ad onta di ogni sforzo delle armi venete, avea presa di assalto Piacenza, dando le mag-

<sup>(5)</sup> Neri Capp. Commen. Ammir, lib. 22.

Anni giori prove di personal valore, trovandi C. dosi in mezzo alla grandine delle palle, 1448 ed essendogli ucciso sotto il cavallo.

Fu quell'infelice città presa, e messa a sacco, giacchè il valore o l'avidità dei soldati si accendeva colla speranza di si barbara esecuzione; non furono risparmiati neppure i monasteri: 20 mila cittadini, secondo il crudel uso di quei tempi, suron presi, e obbligati a riscattarsi. Tutta la guarnigione insieme col provveditore veneziano Gherardo Dandolo ritirata invano nella cittadella, per mancanza di viveri dovette arrendersi (6). Questa vittoria mostrò ai veneziani quanto erano cambiate le cose pel cambiamento di un uomo solo, e che l'acquisto dello stato milanese non sarebbe si facile. Ricorsero ai fiorentini, chiedendo che si facesse la guerra unitamente contro del conte, come già si era fatta contro il duca,

(6) Simon. vita Sfor. lib. 10 Rivalta Cron. piacen. rer. ital. tom. 20. Lo stesso Antonio di Rival, scrittore su preso ma lasciato libero, senza pagar taglia, dal capitano dei galeoni Filippo Eustachi: i suoi sigli suggirono dalle mani di Scaramuzzetta.

ma le circostanze eran mutate, e i fio-Anni rentini amavano che si facesse signore di C. di Milano il conte piuttosto che si au-1448 mentasse troppo la veneta repubblica.

Nondimeno, per salvar l'apparenza, mandarono loro qualche aiuto, come eran tenuti dai patti. I veneziani, vedendo la guerra aperta col conte divenuta difficile, presero a fargliela occulta; gli sedussero vari condottieri come Bartolommeo Colleone, e i figli di Niccolò Piccinino, e lo posero in sospetto ai milanesi. Egli però si sbrigò da ogni ostacolo col valore e con nuove vittorie. Una delle più memorabili fu sul Poa Casal Maggiore, ove distrusse la flotta veneta in faccia all'armata terrestre, che non osò muoversi. Si trovò la flotta serrata da due parti, e bersagliata dai cannoni piantati sulle sponde del fiume. Disperando di soccorso, il Quirino che la comandava si salvò sbarcando a Casale uomini, e attrezzi in fretta, e dando fuoco alla flotta che non era minore di settecento barche (7).

(7) Nel tempo che aveva cominciato ad ardere, i soldati del conte corsero avidamente sulle navi per predare, e si sbaragliarono inAnni Questa insigne vittoria piucche l' amdi C. mirazione risvegliò l'invidia degli e-1448 moli del conte, e la gelosia dei milanesi, che vedeano il loro generale crescere sempre più in potere, e minacciare tacitamente la rinata libertà del loro paese, a cui avea un ereditario diritto. Gli fu per premio limitata la suprema potestà che avea sulle truppe, e gli si comandarono le operazioni da farsi. Pensava egli d'invadere il Bresciano, e fu costretto a far l'assedio di Caravaggio. Obbedi, non senza lagnarsi però del cattivo trattamento ch'ei riceveva. Stretto Caravaggio, fu soccorso da una potente armata veneta di circa a 24 mila uomini, 12 mila dei quali eran cavalleria(8). Dopo varie scaramuccie i veneziani at-

> tieramente. Se l'esercito di terra avesse profittato del momento, avrebbe potuto dare al conte la più terribil rotta, giacchè non era restato seco il terzo delle sue genti. Vedendo che era inutile il richiamarle, fece raddoppiar le fiamme alle navi abbandonate, e allora furon costretti i soldati a tornare alle bandiere. Simonet. De gestis Sfort.

(8) Soldo, istoria bresciana. Il Simonetta

la fa minore:

taccarono improvvisamente il conte, o Anni piuttosto lo sorpresero, e penetrarono di C. fino alle sue tende. Avea nel suo eser- 1448 cito non pochi nemici, che non lo secondavano; nondimeno con presenza di spirito, e valore riordinò i suoi che fuggivano. La battaglia fu lunga, e pericolosa: la fine gloriosissima al conte. Ebbero i veneziani una delle più fatali sconfitte con tanti prigionieri, che molti furono liberati dalla prudenza del capitano, perchè il numero non fosse superiore a quello delle sue truppe : il bottino fu immenso: quasi tutta la cavalleria fu prigioniera insieme coi provveditori veneziani Donato e Dandolo, quello stesso che era stato già preso a Piacenza. Frutto di questa vittoria fu la presa di Caravaggio, e del bresciano, e bergamasco, e di quasi tutte le terre, dei quali paesi si vide il conte portar le chiavi . Atterriti, e umiliati da tante sconlitte i veneziani videro che bisognava cangiar sistema: cercarono, o finsero cercar la pace. Il conte vi aderì vedendo crescere i sospetti, e le dissensioni dei milanesi. L'accordo fu che restituendosi ai veneAnn. ziani tutto ciò che in questa campagna di C. avean perduto, insieme coi prigionieri, 1449 e ceduta Crema, si univa la repubblica col conte per aiutarlo a conquistare il milanese, di cui doveva esser signore. L'improvviso cangiamento doveva esser sospetto: non lo ricusò il conte,vedendo il grosso partito che avea contro in Milano, pronto a prender le misure che le circostanze gli presenterebbero, e confidando nel valore e nella fortuna. Fu potentemente sovvenuto di denaro dalla repubblica fiorentina, e privatamente da Cosimo. A vea già preso Parma, Lodi, tutte le terre del milanese, quando i veneziani, che non si erano con lui accordati che per staccarlo dai milanesi, e metterlo con loro alle prese, riunitisi con i milanesi, gl'intimarono didesistere dalla guerra. Non si sbigottì il conte: e senza curarli la seguitò con tanta celerità e vigore, che vincitore in ogn' incontro pose il blocco a Milano, e ridusse gli abitanti di sì popolata città in gran travaglio per la fame. Questi finalmente sollevatisi contro il partito contrario al conte, e tagliato a pezzi il Veniero ambasciator veneto,

che volle rattenergli, apriron le porte Anni al conte: che acclamato dall' affollata di C. moltitudine il duca di Milano fece su- 1449 bito portare abbondanti vettovaglie all'affamato popolo; e in pochi di tutte le città e terre della milanese repubblica vennero in sua mano (9). Grande fu il giubilo dei fiorentini, essendo a 1490 quel potente dominio, signoreggiato già da una casa loro capitale nemica, succeduto un sovrano, stato sempre loro amico e quasi concittadino. Si accorsero che un uomo di tanta prudenza e valore sarebbe stato costante amico della repubblica, da cui nulla avea da temere, per opporsi col di lei aiuto ai veneziani, quando uopo ne fosse, che la soverchia potenza di questi in Italia era così frenata : che un piano uniforme e saggio avrebbe ora luogo, non l'irregolare e strana politica del suo antecessore: e che questo avvenimento era uno dei più utili a loro, e alla sicurezza degli altri governi italiani. Una solenne ambasceria gli fu mandata di 4 dei principali cittadini decorata del-

(9) Simonetta, De gestis Sfort, lib. 21. Bonincon. Ann. Miniaten.

Pign. T. VIII.

Anni la presenza di Piero dei Medici figlio di di C. Cosimo, e molto più di Neri Capponi, 1450 il primo uomo di stato della fiorentina

repubblica.

Quanto furono contenti i fiorentini e il duca, altrettanto irritata era la veneta repubblica, e Alfonso. Ambedue queste potenze aveano voluto ingoiare gli stati di Milano: conoscevano che gli aiuti specialmente di denaro dei fiorentini, avean dato agio a Fran-1451 cesco Sforza d'insignorirsene : e con quanta animosità si sarebbero fatta la guerra fra loro, se fosse stato tolto di mezzo il duca e i fiorentini, con altrettanta si prepararono collegandosi fra loro a farla a quelli. Vi fu un anno di riposo più che di pace per prepararsi a nuove ostilità ; le cominciarono ambedue coll'espulsione dei fiorentini dai veneti, e napoletani dominj. Presero i veneziani i provvedimenti i più grandi e adattati alla potenza di si gran repubblica per ricominciar la guerra contro al duca. Nè al miserabile greco imperatore, che andava a cadere, e domandava soccorso nell' agonia del pericolo, fu concesso altro che una parte dell' entrate ecclesiastiche (10). I ve-Anni neziani per molestar più dappresso i di C. fiorentini, per una parte fecero lega coi 1452 sanesi, per l'altra vollero farla coi bo-

sanesi, per l'altra vollero farla coi bolognesi, ma non venne loro fatto per l'influenza di Santi Bentivoglio, che conservò Bologna nell'amicizia dei fiorentini. Costui, figlio non legittimo d'Ercole, nato a Poppi (11), e addetto in Firenze all'arte della lana, per una specie di venerazione che avea Bologna a quel nome, fu condotto in quella cit-

(10) Sanuto Vite dei Dogi di Venezia.

(11) Lo ebbe Ercole Bentivoglio dalla moglie di Agnolo da Cascese, di cui Santi passò sempre per figlio, e dopo la costui morte per nipote di Antonio, fratello di Angelo, di cui seguitando la condizione fu educato al mestiero della lana. Dopo l'uccisione di Annibale Bentivoglio, non restando di lui che un piccolo fanciulletto inabile a sostenere il peso della fazione, il conte di Poppi, che si trovava a Bologna, partecipe del segreto della nascita di Santi, lo svelò ai bolognesi che vollero averlo. Stette dubbioso il savio giovine se gli convenia mutare stato, e ne consultò Cosimo: ma fu persuaso da Neri Capponi, che racconta a lungo il fatto nei Commentari.

Anni tà, provveduto riccamente, e messo di C. alla testa del governo. Nè si mostrò in-1452 degno della fiducia dei bolognesi . Oltre la saviezza e modestia, virtù che forse potevasi attribuire all' umile vita che avea menato per molto tempo, mostrò anche coraggio e valore quando ne fu d'uopo, come al presente. Volendo i veneziani mutar lo stato per staccar Bologna dai fiorentini fecero introdur di notte per le fogne i fuorusciti, che levarono rumore. Ma Santi, non atterrito dalle disgrazie della sua casa, postosi alla testa degli amici, combattè, e respinse valorosamente i ribelli. La rabbia dei veneziani così grande contro del duca fece correr fama che attentassero alla sua vita col ferro, e col veleno (12). Per nuocere in tutte le maniere ai fiorentini, tentarono invano di fargli escludere dal commercio di Costantinopoli, e di Ragusi. Aveano già fatta lega coi sanesi : dall' altra

<sup>(12)</sup> Neri Capponi, Commen. racconta che due volte su ciò tentato, ma probabilmente il veleno da porsi nel fuoco, che uccideva chiunque si troyaya nella camera, è una favola.

parte il re di Napoli, che sentiva anco-Anni ra la vergogna di essere stato con po-di C. tente esercito obbligato a partirsi di 1452 Toscana, si preparava a vendicarsi. Furono in Firenze perciò prese le disposizioni per la guerra: creati i Dieci, soldato per capitan-generale il Simonetta,

fatta lega per 10 anni col duca Sforza, in cui era posta la maggiore speranza.

Mentre si preparavano le ostilità, Federigo di Austria III re dei romani, che andava a coronarsi in Roma, pacificamente domandò il passo per la Toscana, e per Firenze. Fu onorevolmente accolto prima a Scarperia, ove i primari cittadini erangli andati incontro, poi all'uccellatoio da 60 giovani a cavallo pomposamente vestiti, finalmente dai magistrati, e condotto a S. Maria del Fiore, indi ad alloggiare a S. maria Novella. Due uomini assai celebri fecero il complimento, Carlo Marsuppini per la repubblica, a cui fu risposto dal se-gretario dell' imperatore, Enea Piccolomini. Dopo un giorno di dimora partì alla volta di Roma. In Siena su raggiunto da Eleonora figlia del re di Portogallo, con cui avea stabilito il

Anni matrimonio (13): era sbarcata a Porto di C. Pisano, accolta con pari grandezza. In 1452 Roma furono ambedue coronati. Ripassando ebbero le stesse onorificenze per l'Italia, e specialmente a Ferrara dal duca Borso, celebre per la sua splendidezza, che fu dall' imperatore creato duca di Modena, Reggio, e Conte di Rovigo, e Comacchio (14). Dopo la partenza dell' imperatore cominciarono le ostilità in Lombardia e in Toscana. Non vi furono azioni d'importsuza.

L'esercito dei veneziani, dopo essere stato in presenza di quello del duca sul bresciano, benchè gli fosse presen-

(14) Aeneas Sylvius. Ist. Aust.

<sup>(13)</sup> Allegretto Allegr. Diario delle cose sanesi. rer. ital. tom. 23. narra, a di 24 febbraio 1451. entrò in Siena Madonna Dianora imperatrice: la prima volta che si vedessero fu sul prato a Camollia, e ne si toccarono la mano e abbracciaronosi e baciaronosi, e per memoria di tal casa la signoria di Siena fe'mettere, in tal luogo una colonna di marmo con una pietra suso, scolpito l'arme dell' imperatore, e del re di Portogallo, e dall' altro lato lettere contenenti al sopraddetto effetto.

tata la battaglia, si ritirò (15). Contro Anni la Toscana si erano già mosse le trup-di C. pe napoletane. Avea quel re mandato 1452 con 8 mila cavalli, e & mila fanti, Ferdinando suo figlio, duca di Calabria, accompagnato da molti eccellenti capitani. Entrò questo esercito in Toscana, per la via di Perugia, e saccheggiato il contado di Cortona, si accampò a Foiano. L' esercito fiorentino, condotto dal Simonetta e da Astorre, si pose in osservazione dei nemici. Fu battuto Foiano dai napoletani per più di un mese, e non avendo soccorso, dovette rendersi dopo 43 giorni di assedio, la lunghezza del quale diede tempo ai fiorentini di porre in migliore stato di difesa le altre terre, e di accrescere l' esercito, avendo soldato altri capitani, e fra questi Michele da Cutignola, e Sigismondo Malatesta, a cui diedero il supremo comando.

Avevano i capitani ordine di campeggiare cautamente, senza venire a un impegno generale, pericoloso allo sta-

(15) Il Sanuto crede vi fosse una battaglia presso l'Oglio, e che fosse divisa dalla notte,

Anni to. Stette l'esercito napoletano 44 di C. giorni intorno alla Castellina, senza 1452 poterla espugnare (16): nè avendo fatta altra impresa di conseguenza, accostandosi il verno, si ritirò nelle Maremme. Venuta però per mare una nuova truppa a Vada, per tradimento di Rosso Attavanti, che vi comandava, s'impadronì di quel posto importante. Le truppe però si posero quietamente ai quartieri d'inverno.

1453 In Lombardia il nuovo duca di Milano avea molte disficoltà da vincere per resistere ai veneziani. Nuovo principe di stati male uniti, e sommamente esausti da una lunga guerra, si trovava a contrastare con una potente repubblica, ove il commercio adunava le maggiori ricchezze di Europa, e che con piccoli provvedimenti, e le sole

rendite dello stato potea sostene re guerre lunghe, e dispendiose. A porre in maggiore imbarazzo il duca si era ag-

<sup>(16)</sup> Pare che per batter le mura non avessero che una bombarda grossa, la quale essendosi guastata, non ebbero più modo di aprir la breccia. Capp. Comm.

giunto un altro nemico, Guglielmo di Anni Monferrato, che stimolato dai venezia- di C. ni, e soccorso di denari dal re Alfonso 1453 entrò ostilmente sul contado di Alessandria con quattro mila cavalli, e due mila fanti ; attaccato però da Sacramoro generale del duca fu presto disfatto (17). Le forze ancora dei fiorentini erano diseguali a quelle di un re valoroso, che disponeva con assoluto comando delle ricchezze, e potere di vasti regni. Cercarono perciò aiuto altrove, eccitando contro di Alfonso un rivale al regno di Napoli, Renato di Angiò e di Lorena. Si mosse col figlio per impulso di Carlo VII re di Francia, a cui si erano rivolti i fiorentini per mezzo di Angiolo Acciaioli, e di Francesco Venturi; e dopo molte disficoltà passato in Italia, il solo vantaggio alla parte che ve l' aveva chiamato, fu di pacificare Guglielmo di Monferrato col duca di Milano. Poteva essere un nemico formidabile ad Alfonso, giacchè la speranza di un governo nuovo eccita grandi partitanti; e il vecchio ha sem-

<sup>(17)</sup> Simonet De gest, Sfor, lib. 21.

Anui pre numerosi nemici. Ma le sue forze di C. erano inadeguate a tanta impresa; e 1453 la grave età in cui si trovava non è capace di attività e vigore, e non è sostenuta dalla speranza, che suol esser figlia della fantasia giovenile. Presto Renato volle tornare in Francia; lasciò però il figlio Giovanni, che i fiorentini vollero prendere per loro generale, giacchè portando esso il titolo di duca di Calabria, teneva in qualche soggezione i sovrani di Napoli . L' esercito di questi però andava indebolendosi in Toscana; onde i fiorentini poterono riprendere Fojano, Vada, ed altri ca-

stelli perduti (18).

Il buon pontefice Niccolò, scevro di mire ambiziose, e pieno di zelo, predicava sinceramente la pace, additando ai principi europei un oggetto più degno del loro valore, cioè il soccorso al greco impero, che stava per cadere sotto la spada dei conquistatori Ottomanni . Pochi pontefici hanno eguagliato la di lui virtù : niuno lo ha su-

<sup>(18)</sup> Capp. Commen. Sanuto vite dei dogi. Machiav, ist. lib. 6. Ammirato lib. 22.

perato nell' amor delle lettere, e nei Anni premi coi quati ha incoraggito i colti- di C. vatori di quelle. Nondimeno si trovò 1453 esposto a una cospirazione di chi volle torgli il regno temporale, non per odio contro di lui, ma per ristabilire l'antica libertà. Stefano Porcaro, nobile. di nascita, senza i talenti del tribuno Rienzi, avea il medesimo ardore per la libertà in circostanze però assai diverse; giacchè, quantunque fossero in Roma quasi gli stessi disordini, vi era però adesso un sovrano armato della forza esecutiva; onde il disegno si rendeva meno necessario, e più difficile. Nondimeno la vista continua delle ingiustizie, delle soverchierie dei potenti, dei dissoluti costumi del clero, e i versi del Petrarca, che gli sembrava che con profetico spirito a lui dirigesse (19), mossero il Porcaro a quella chimerica impresa. Il primo tentativo fu da lui fatto all' esequie di Eugenio

<sup>(19)</sup> Sopra il monte Tarpeo, canzon, vedrai Un cavalier che tutta Italia onora, Peusoso più d'altrui che di se stesso. V. Machiav, istor, lib. 6.

LIBRO QUARTO Anni IV ove arringò il popolo adunato, chiadi C. mandolo alla libertà; ma il popolo non <sup>1</sup>453 si mosse. Questa azione era un delitto di stato; ma il pontefice Niccolò volle perdonargli, anzi farselo amico. Il fanatismo non si spense però nel cuore di Stefano, e colla stessa imprudenza a dei giuochi in piazza Navona nuovamente si eresse in apostolo della libertà, e vi eccitò un lieve tumulto. Nondimeno il buon pontefice, che ne compassionava la follia, non usò l'ultimo rigore, e gli bastò di rilegarlo a Bologna coll' obbligo di presentarsi una volta al giorno al governatore della città . Non fu disarmato Stefano da questi atti di clemenza. Da Bologna ordi una meglio concertata impresa. Il suo nipote, giovine attivo ed ardito, associò in Roma ai suoi disegni 300 soldati, e 400 esuli, usati ai disastri ed ai pericoli . Nella notte che dovea precedere il di dell' esecuzione, ch' esser dovea l'Epifania, si riunirono a un banchetto i congiurati in casa di Stefano, che scappato da Bologna, comparve improvvisamente fra loro inspoglie di porpora; gli stimolò colla solita eloquen-

za, mostrando la facilità di arrestare Anni nel giorno appresso il papa, e i cardi- di C. nali nella piazza di san Pietro, o in 1453 chiesa: con questi pegni impadronirsi del governo; e oltre la libertà, per animar questa gente con un premio più sensibile, promise loro un milione di ducati. Il governo era però di già informato della loro pericolosa adunanza. Fu investita la casa di Stefano da numerosa forza armata: il suo nipote colla spada alla mano si fece coraggiosamente strada a traverso gli armati; ma Stefano, restato prigioniero, fu impiccato con nove compagni riguardati come martiri, come folli, o come scellerati, secondo i vari principi politici degli scrittori (20).

(20) Il Machiavello, che da profondo politico giudica la leggerezza dell'impresa del Porcaro: Cotal fine ebbe questo suo disegno, e veramente potè essere da qualcuno la costui intenzione lodata, ma da ciascuno sempre il giudizio biasimato: L'Infessura notaio del campidoglio: Perdette la vita quell'uomo dabbene, amatore del bene e libertà di Roma. Leon. Batista Alberti. Facinus profecto quo

Pign. T. VIII.

Anni Mentre la vecchia Roma gettava di C. questo passeggiero lampo di libertà, la 1453 nuova Roma, ossia Costantinopoli, ca-deva sotto il giogo degli Ottomanni. Il colpo era stato sospeso per qualche tempo dall'involontaria diversione fatta dai tartari, i quali come si è notato a suo luogo, avean dato un terribil crollo all' impero Ottomanno: ma questo non fu che passeggiero, simile a un vento procelloso, che piega per un momento senza schiantarlo un robusto albero, cessato il quale si rialza più vigoroso. Così avvenne a quell' impero. Il dispotismo di questo governo avea dei vantaggi, che ne compensavano i ınali . La perfetta uguaglianza, ossia l'uniforme schiavitù, animava i sudditi a distinguersi a gli occhi del sovrano; ed essendo tutti capaci degli stessi im-pieghi, senza privilegio di nascita, po-tevano i talenti più grandi esser messi

neque periculo horribilius neque crudelitate tetrius a perditissimo uspiam excogitatum. Il Muratori pare trovi più il delitto per la persona del papa, che per la cosa . Annal. di Italia.

in attività quando attivo, e intelligente Ann era il sovrano (21). Finchè una succes- di C. sione di valorosi e guerrieri principi 1453 governò quest' im pero, fu il formidabile: dacchè si sono racchiusi fra gli agi, e la mollezza del serraglio, e non fanno più guerra che per mezzo dei visiri, il vigore di quel governo è andato sempre snervandosi, nè pare lontano dall'intiera dissoluzione. Era giunto all'impero Maometto II assai giovinetto. Suo padre Amuratte due volte abdicò il regno per ritirarsi a una devota solitudine; e richiamatovi dalle urgenze dello stato, alle quali pareva diseguale la troppo giovine età del figlio, ebbe la grandezza d' animo, dopo aver riordinati i pubblici affari, di tornar lieto al suo ritiro, più lodevole forse di un Carlo V, di un Amedeo, e di altri incostanti abdicatori. Il suo figlio era montato al trono di anni 22. E' celebrato come un gran politico, e un gran guerriero. Benchè nella prima età fosse un bigotto nella sua religione, è stato creduto che in seguito avesse un egual

<sup>(21)</sup> Gislenii Bushequii Legat. Turci espit.

32 LIBRO QUARTO Anni disprezzo per tutte, e che tra pochi adi C. mici trattasse il suo profeta d'impo-1453 store. Intendeva, e parlava sei lingue, la latina, l'araba, la caldea, l'ebrea, la greca, e la persiana; leggeva volentieri le vite degli uomini illustri di Plutarco. I letterati cristiani non isdegnarono di dedicargli dei libri, e il celebre Filelfo indirizzatagli un'ode latina, potè liberare dalla schiavitù la madre di sua moglie. Il trattamento generoso a Gentile Bellino mostra il suo gusto per le belle arti. Tale fu il distruttore del greco impero. Le sue armate erano nello stato il più florido; e invano il debole impero greco poteva sperar di salvarsi da un giovane ambizioso, che non conosceva altra legge che la sua volontà, e le armi. Nondimeno fa d'uopo consessare che Costantinopoli resistette più di quello che la disuguaglianza delle forze avrebbe potuto far credere. Alcuni fatti singolari avvennero in questo celebre assedio. Il primo è l'uso di uno straordinario pezzo di artiglieria che gettava palle di 600 libbre (22): l'altro è il trasporto delle

(22) È stata creduta una favola (Voltaire

navi ottomanne a traverso la terra dal Anni Bosforo nel porto di Costantinopoli, la di C. di cui bocca era chiusa con navi, e ca- 1453 tene insuperabili; nè si poteva sperar la vittoria senza attacear la città dalla parte interna del porto. Dove abbondano gli schiavi, e dove un sorriso, o un cipiglio del padrone decide della fortuna e della vita, le più faticose imprese son presto eseguite. Fu scavata una fossa; i suoi lati furono coperti di tavole levigate, e spalmate di grasso, ed So fra navi e brigantini di 50, e 30 remi in una sola notte furoño dal Bosforo tratte nel porto (23). Questa singolare strada passava necessariamente sotto il subborgo di Galata, abitato dai Genovesi, i quali potevano vietarla; ma la tema del vincitore, la speranza della

hist. gen. cap. 91.) Esiste però un cannone assai più grande all' entrata dello stretto dei Dardanelli, che tira una palla di 1100 libbre. Ne su fatta l'esplosione, e i suoi essetti surono sortissimi. De Tott. vol. 3.

(23) Si è veduto a suo luogo che una simile impresa dei veneziani fu più assai faticosa. Siccome avvenne pochi anni avanti, potè dar forse coraggio all'imitazione. Anni sua amicizia, gli tennero in una stupidi C. da neutralità. Questa operazione fu il 1453 preparativo al final assalto. La disperazione animò tanto i greci, che combatterono come nei bei tempi di Roma; ma furon finalmente superate le mura di Costantinopoli: il sangue ne inondò le strade, e il cadavere dell'imperator Costantino Paleologo, ch' era morto valorosamente combattendo, fu trovato sotto un monte di uccisi (24). L' avidità mussulmana rispariniò la vita d'innumerabili per ridurli in schiavitù. Più di 60 mila greci ebbero questa sorte. La costanza e il valore con cui fu condotta quest ultima difesa, da cui l'ostinazione degli ottomanni era quasi stanca, mostrano che si sarebbe salvata questa importante barriera di Europa colla centesima parte di quelli sforzi che surono già meno utilmente impiegati nelle Crociate. Tutti i cristiani principi erano stati sordi alle voci dei greci, che domandavano soccorso Alla nuova del deplorabile avvenimento, caddero in costernazione. Furono spe-

<sup>(24)</sup> Phranza, Ducas, Chalcondilas, ec.

cialmente accusate le potenze maritti- Anni me di aver trascurato di soccorrerli, di C. come i veneziani,i genovesi, il re Alfon- 1453 so. Tutte però ne portaron la pena. In pocotempoi genovesi furono scacciati da Galata (25); i veneziani si videro avvicinare quel formidabil nemico che poi gli spogliò delle più belle provincie; e il regno di Napoli fu in pericolo di essere invaso dal conquistatore di Costantinopoli. Raddoppiò le preghiere, e adoprò le minacce spirituali il buon pontefice, per unire i principi cristiani in una sacra lega, e riconquistare le greche provincie. Ma quanto è facile con un piccolo sforzo talora il sostenere l'argine ancora intiero di un torrente, altrettanto sono inutili sforzi cento volte maggiori per rimetterlo nel suo letto, quando l'argine è rotto. Le gri- 1454 da però del pontefice, unite anche alle circostanze politiche, disposero i principi alla pace. Il duca di Milano era scarso di denari. I veneziani, temevano le armi di Maometto, che si acco-

(25) Vedi saggio terzo, nell'ottavo vo-

-

Anni stavano ai loro dominj. Si trattò fra il di C. duca, e i veneziani la pace colla me-1554 diazione segreta di un religioso agostiniano. Il duca operò lealmente, e ne fece consapevoli i fiorentini suoi alleati, ma non i veneziani il re Alfonso, di che fu forte sdegnato, e si sarebbe forse ostinato a seguitar la guerra, senza le imperiose circostanze che volevano la pace. Dopo molta renitenza, si accomodò ancor esso. Ferdinando suo figlio partì, lasciando libera Siena, al di cui dominio aspirava. Facilmente l'avrebbe occupata se i fiorentini attaccavano quella repubbica, com'era il sentimento quasi universale, giacchè si sarebbe allora gettata in braccio, e alla discrezione di Ferdinando: ciocchè poteva esser la ruina dei fiorentini, se la napoletana potenza guadagnava si valevole stabilimento, ed a lor sì vicino. Neri Capponi si oppose álla comune opinione, e fortunatamente prevalse il suo sentimento di non molestare i sanesi. Ferdinando nel partire non lasciò di far trasparire la sua avidità, e il suo mal animo contro la prudenza dei

CAPITOLO UNDECIMO fiorentini (26). Si stipulò una lega fra i Anni veneziani, i fiorentini, il duca, ove con di C. renitenza e indotto dall'autorità del 1454 papa entrò anche Alfonso, e il papa istesso, il quale però carico di anni e di angoscie partì da questa vita (27). Gli successe Calisto III a cui fu spedita dai fiorentini un' ambasceria, alla testa della quale era il loro celebre vescovo Antonino. Si trattò fra gli altri punti di frenare Jacopo Piccinino, che 1455 non avendo condotta, imitando gli antichi masnadieri si era portato sul sanese, insieme con Matteo da Capua, e un corpo non piccolo di soldati, e metteva in apprensione anche gli stati della chiesa. Fu sedato questo nuovo moto, essendosi indotto il re di Napoli a prendere al suo soldo il Piccinino. Parti di Firenze anche il duca Giovanni, e tornò a suo padre in Provenza, probabilmente poco soddisfatto dei fiorentini, riportando l'inutile titolo di duca

di Calabria. Alle ostilità fra il duca di

<sup>(26)</sup> Capp. Comm. Platina vita Capp. (27) Neri Capp. Comm. Machiay, ist. lib. 6. Amm. ist. lib. 22.

Anni Milano e il re di Napoli, successe non di C. solo amicizia, ma stretta parentela col 1456 doppio matrimonio di Alfonso figlio di Ferdinando duca di Calabria colla fi-

glia del duca Sforza, e della sorella dello sposo con Sforza Maria terzoge-

nito del duca Francesco (28).

Respirava alquanto in pace l'Italia. Parve che la natura invidiasse agli uomini questo breve respiro, e supplisse coi suoi flagelli a quello della guerra. Uno dei più forti scuotimenti di terra il dì 5 di decembre, fu nel regno di Napoli, paese pel fuoco che nasconde nelle viscere della terra, soggetto frequentemente a questa disgrazia. Fu detto che non esisteva memoria di un terremoto si ruinoso; si fa ascendere il numero dei morti nei paesi percossi a too mila. La paura è la madre dell'esagerazione: il numero fu probabilmente minore: ma gli effetti terribili possono dal moderato istorico esser computati

<sup>28)</sup> Giornali Napol. rer. ital. tom. 11. Gio. Galeazzo primogenito si era già maritato colla figlia del duca di Mantova, e il secondogenito colla figlia del duca di Savoia,

dai danni prodotti. Caddero in Napoli Anni molte chiese, e molte abitazioni (29), di C. ma Benevento, Sant' Agata, Ariano, 1456 Ascoli, Brindisi, Campobasso, Avellino, Cuma ed altre città e terre furono intieramente distrutte. Nocera di Puglia, Gaeta, e Canosa furono per metà ruinate; in Aversa ancora cadde il castello con altre fabbriche (30). La Toscana fu ancora percossa da un fierissimo turbine, il quale scorse specialmente tra San Casciano e il fiume Ema, lacerando tutto ciò che trovava nel suo passaggio, ruinando e strascinando le

(29) La cronica di Bologna, ( rer. ital. script tom. 21) racconta che in una delle due torri poste davanti al vescovado, trovavasi la testa, e ampolla del sangue di S. Gennaro. Nelle ruine della torre, l'ampolla restò ille-

sa, e si riguardò come un miracolo.

(30) Benchè le ruine sieno grandissime, quando poi si calcola il numero dei morti convien considerare che gli abitanti ai primi segni del pericolo fuggono, e si pongono in salvo, onde i morti son minori di quello comparisce dalle ruine. Nei nostri tempi, nel 1783, in Calabria, e in Sicilia non fu forse minore il danno.

40 LIRRO QUARTO

Anni mura delle abitazioni, sharbando gli di C. alberi, facendo infiniti danni (31). La 1456 credula superstizione credè predette queste disgrazie dall' apparizione di una cometa di straordinaria grandezza, che per quasi due mesi fu visibile (32).

(31) L' Ammir. istor. fior. lib. 23. non dà maggiore estensione di 20 miglia al turbine; il Machiavelli asserisce avere scorso la larghezza d' Italia da un mare all' altro. Il Buoninsegni, allora vivente si accorda più coll' Ammirato: Istoria di Firenze.

(32) I filosofi hanno prima distrutto, e poi rinnovato il timore delle comete poste da loro fra la lista dei pianeti, che girano intorno al sole in una ellissi schiacciata a segno da restare per moltissimi anni invisibili. Se però hanno guarito gli uomini dal timore che annunzino l'ira celeste, gli hanno spaventati colla loro vicinanza. Il Sig. de la Lande, non ha molto, impauri Parigi, minacciando che la gran prossimità delle comete operando sull'acque del mare colla forza attrattiva come la luna, e il sole, potevano produrre un parzial diluvio. La famosa cometa del 1680, tanto considerata da Bayle, è di quelle che più si avvicina alla terra: ha un periodo di 5,5 anni: 7 periodi rimontando in alto sono ricono-

sciuti, l'ottavo è posto dall' Ulkiston nell'anno del diluvio universale. Dopo questo, in molti de' 7 periodi, anche i filosofi vi uniscono alcuni straordinari avvenimenti. Ponendo nel primo .ossia ottavo, nel 2º, 1767 anni avanti Cristo nei tempi d'Ogige; secondo Varrone il pianeta di Venere, cambiò colore, grandezza, e corso (Mémoires de l'acadêmie des inscriptions dissert. de Freret.) nel 3 °. anno 1193 avanti Cristo, sparve secondo gli storici e i poeti una delle Plejadi quae septem dici, sex tamen esse solent. Ovid. Del 40 non si riferisce niente di straordinario. Nel 5°, 44 anni avanti la nascita di cristo, che coincide con la morte di Cesare, fu il sole per molto tempo estremamente pallido: il 5º periodo coincide col 5º anno dell'impero di Giustiniano in cui parimente fu il sole straordinariamente pallido, e 9 anni dopo cominciò l' orribile pestilenza la più micidiale di cui si abbia memoria negli annali degli uomini. Il 7º periodo è nel tempo del fervor delle crociate, l' 8° è del 1680.

## CAPITOLO XII.

## SOMMARIO

Morte di Neri Capponi. Suo elogio. Variazioni nel governo di Firenze, Morte di Alfonso, e del papa. Elezione di Pio Il Turbolenze nel regno di Napoli. Morte di Cosimo dei Medici. Sue qualità. La repubblica gli decreta pubbliche esequie, e il nome di Padre della patria. Morte di Pio II. Paolo II. gli succede. Tragica morte di Jacopo Piccinino. Morte del duca di Milano, Suo carattere. Fazione contro Piero dei Medici. Congiura. che va a vuoto. Ruina di questa fazione. 1 fuorusciti si uniscono ai nemici dalla repubblica, e marciano contro Firenze. Battaglia della Molinella. Qualità del giovinetto Lorenzo dei Medici. Spettacoli in Firenze. Morte di Piero dei Medici. Suo carattere. I figli gli succedono nell'autorità. Movimento eccitato in Prato dal Nardi. Arrestato, gli è mozzo il capo in Firenze.

Anni di C. La morte di Neri Capponi, circa a 1456 questo tempo accaduta (1), fece na-

<sup>(1)</sup> Machiav. Ist. lib. 7. Filippo Nerli Commen. la pongono an. 1455. Il Platina,

L. IV.

Cap.XII.

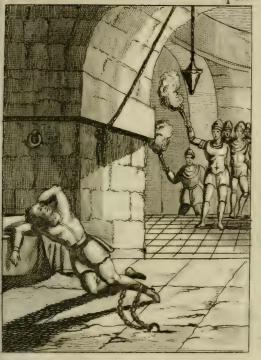

Mori Miseramente in careere ....



scere qualche piccolo movimento nella Anni repubblica. Se si considerino i servigi di C. da lui prestati alla patria e in guerra, 1456 e in pace per lo spazio di circa anni 40; che niuno affare di qualche conto si trattò senza il suo consiglio; che quasi tutti ebbero un esito felice; se si riguardi il suo disinteresse, la sua illibatezza in tante cariche, in si ricca e corrotta repubblica, si dovrà riguardare come il più rispettabile cittadino, non eccettuato neppur Cosimo. Superiore a lui nei talenti politici, e nel virtuoso amor della patria, e della libertà, gli cedette nella potenza, che Cosimo dovea alle ricchezze, e ai suoi partitanti. Tutto il credito del primo era attaccato alle sue virtà, e talenti; del secondo una gran parte era dovuta alla fazione. Cosimo, benchè talora gli facesse ombra la stima universale che Neri riscuoteva dal pubblico, cercò con destrezza di guadagnarselo, ciocchè gli

nella Vita che ne ha scritta, la fissa nel 1457. Fu scritta da Cristoforo Landino un'elegante poesia latina in sua lude, ispirata dal merito del defonto, e non dall'adulazione.

Anni venne agevolmente fatto, e per lo spazio di C. di circa a 21 anni sederono unitamente 1457 al timone della repubblica. Questa unio-

ne tolse ogni speranza agli amanti di novità. Dopo la costui morte ebbero luogo nel fiorentino governo alcuni moti più di raggiro e di segreti maneggi, che di forza aperta. Per intender bene ciò, conviene ricondursi più indietro. Si notò che nel ritorno di Cosimo il governo della repubblica si ristrinse in pochi individui, e si era preso cura che non escisse da essi. La vecchia signoria, lasciando poco arbitrio alla sorte creava la nuova. Questo governo non potea incontrare l'universale approvazione in libera repubblica; onde qualche tempo appresso se ne mormorava liberamente, e 10 anni dopo, nel 1444, si volle frenare la dicacità fiorentina, con privazioni di cariche, esilj, ed altre pene, arrestando, e sopprimendo con esse uno dei più preziosi diritti dei cittadini, la libertà di giudicare quelli che li governano (2).

<sup>(2)</sup> Nerli Comm. lib. 3. Ammir. Istor. fior. lib. 11.

CAPITOLO DUODECIMO 45 Dopo la morte del Capponi però, i par- Anni titanti stessi di Cosimo bramarono mu- di C. tazione, o fossero fra loro discordi, o 1457 il genio inquieto e istabile dei cittadini amasse novità anche pericolose ai loro interessi, o fossero annoiati di questo perpetuo dittatore, o stanchi di quel che facevano, o disfacevano a loro senno i magistrati, amassero più che dalla volontà di quelli di dipender dalla sorte. Questi malcontenti riuniti insieme rappresentarono a Cosimo i loro desideri, pregandolo di lasciare all'estrazione delle borse, e all'approvazione dei liberi suffragi l'elezione dei magistrati. Benchè questa fosse una specie di ribellione contro la sua autorità, vide subito Cosimo che costoro si potevano gastigare acconsentendo alle loro dimande. Erano le borse piene dei suoi amici e dependenti, e il suo favore nel metodo ristretto delle elezioni potea fra quelli fare scegliere chi più gli era in grado; laddove lasciandosi l'arbitrio della scelta alla sorte e al voto dei cittadini, esso restava colla medesima autorità per la potenza che gli davano le sue ricchezze, e i suoi dependenti, e il

5

Anni danno ricadeva su quelli che il suo fadi C. vore non potrebbe o non vorrebbe di-1457 stinguere, avendo un si lodevole pretesto, come la nuova mutazione, per trattenere il suo favore. Questa misura ebbe l'esito che avea previsto. La sorte, chiamando alle cariche un numero maggiore di persone, più di rado poterono ottenerle quelli aderenti di Cosimo, che avean voluto la mutazione. Vi furono ammesse per legge delle imborsazioni persone di tutti i ranghi, alcune delle quali gonfie dei nuovi onori dispregiavano pubblicamente quei che avean bramato questo nuovo ordine di cose, i quali innanzi erano riguardati con riverenza. La potenza di Cosimo restava la stessa, giacchè tutti i nuovi in carica erano per ragioni pecuniarie, o di relazioni di mercatura, suoi dependenti. Si accorsero presto i novatori della loro follia; giacchè non a lui, ma a loro stessi avean tolto il governo, e presero a importunarlo perchè ado-prasse in guisa che si ristabilisse l'antico ordine di cose. Cosimo però, per far loro sentire più vivamente l'erro-re, e perchè più a lungo ne portassero

CAPITOLO DUODECIMO 47 la pena, non volle ascoltargli. Si ri-Anni strinsero insieme, e volgendosi ai gon-di C. falonieri, che ogni due mesi eran trat- 1457 ti, agli altri magistrati, e ai loro amici, secero più volte una specie di cospirazione perchè si riassumesse l'antico governo. Furono inutili i loro sforzi, e il gonfaloniere Matteo Bartoli (3), che avea voluto tentare la riforma contro il parere di Cosimo, fu dai signori non solo represso ma schernito. Cosimo otteneva un doppio fine: puniva l'ingratitudine dei suoi aderenti, e gnadagnava maggior popolarità, giacchè il nuovo metodo delle elezioni era favorevole all'universalità del popolo: e se occasione alcuna nasceva di favorirne gl'interessi, non mancava di sostenergli con fervore. Trattavasi appunto di diminuire il debito pubblico formato nelle ultime guerre. Per divider le imposizioni fu riproposto il giusto metodo imaginato dal di lui padre Giovanni, caro al popolo, ma temuto dai grandi, e dai ricchi possidenti; e dieci

<sup>(3)</sup> Il Machiav. dice Donato Cocchi; ma questo era stato gonfaloniere nell'anno ayantı.

48 LIERO QUARTO Anni cittadini furono nominati per eseguirlo. di C. Intanto però la libertà riacquistata dal 1457 fiorentino popolo, e una maggiore eguaglianza posta fra i cittadini, ne avea fatto assai crescer l'orgoglio, e l'insolenza contro i membri dell' antico governo; tanto è difficile tenere in libera costituzione dentro a certi limiti e la potenza dei grandi, e la capricciosa insolenza del popolo. Cosimo si accorse esser giunto il tempo, in cui dovesse frenarsi. Fu creato gonfaloniere Luca Pitti, uomo feroce e ardito, inimico della nuova libertà del governo, istrumento di cui si servì Cosimo per effettuare la novella rivoluzione. Non era senza pericolo il tentativo, giacchè tanti cittadini potevano aver la voglia di sostener colla forza i dritti riconquistati: onde Cosimo ne addossò l'esecuzione a quell'uomo, riserbandosi a favorirlo in silenzio, fingendo esser so-1458 lo spettatore. Così, anche in evento sinistro, sarebbe stato il gonfaloniere il sacrificato. Volle il Pitti sul principio tentar la mutazione senza violenza, e persuadere ai membri dei magistrati, che questa nuova libertà era una li-

CAPITOLO DUODECIMO 49 cenza sfrenata, di cui abusava il po-Anni polo per insultare le persone di conto. di C. Niente di più falso, e di più ingiusto si 1458 poteva asserire, e perciò i magistrati ricusarono acconsentirvi; anzi alcuni presero pubblicamente ad inveire contro siffatti consigli. Fra gli altri Girolamo Machiavelli con tutta la verità ed energia gridava, quali motivi nel presente stato di pace e di tranquillità interna dovessero costringer la repubblica a siffatta mutazione? non altro che l'ambizione di pochi che volevano da ti-ranni esercitare l'impero sul volgo come sopra di armenti, e perpetuarselo nelle mani. Niente era più vero. Ma il Machiavelli, che se aveva ecceduto nelle espressioni potea essere dai pubblici magistrati sgridato, e corretto, fu (chi lo crederebbe?) in libera città arrestato come sedizioso, e per iscoprire se avea altri complici nella stessa maniera di pensare, fu posto alla tortura. Nominò Antonio Barbadori, e Carlo Benizi che sentivano come lui, e furono arrestati, e torturati anch'essi. Non parendo pertanto che si dovesse più differire una riforma che tutti i

50 Anni potenti, e Cosimo stesso bramavano, di C. furono date le armi ai loro aderenti , e 1458 piena la piazza di soldati, si chiamò a parlamento il popolo, e scesi alla rin-ghiera i signori insieme con 250 altri cittadini, presero ampia balia, nella quale riformarono il governo, riducendolo all' antico metodo, che toglieva quel piccolo raggio di libertà, riacceso per condiscendenza di Cosimo; giacchè il vecchio governo ad ogni cangiamento di magistrati creava quasi ad arbitrio il nuovo. Tuttociò si fece in faccia al popolo, che impaurito, o corrotto, o servo dei principali cittadini approvò passivamente ogni deliberazione almeno col silenzio. Questa violenza fu coronata dalla condanna al confino di 14 cittadini, che si erano dichiarati attaccati alla libertà, fra i quali fu Girolamo Machiavelli. Questo disgraziato uomo, avendo rotto il confino, fu dichiarato ribelle, e poi tradito da uno dei signori di Lunigiana, condotto a Firenze, mori miseramente in carcere, accorgendosi quale sventura sia aver ricevuta un'anima repubblicana in un paese di servi. Nè questo avvenimento

CAPITOLO DUODECIMO 51

è assai glorioso alla memoria di Cosi-Anni mo. Il gonfaloniere Luca Pitti da Cosi- di C. mo, e da tutti quelli che avean bra- 1458 mato la riforma fu riccamente presentato, acquistò grande autorità nella repubblica, e divenne dopo Cosimo il principal cittadino. Sulla fine della balia si determinò che quel magistrato, che si chiamava dei priori delle arti, si chiamasse dei priori di libertà, lo che era una specie d'insulto alla libertà perduta, con altre piccole, e vane mutazioni di cerimoniale e di precedenza fra i magistrati (4). Erano frattanto morti due personaggi importanti, il re Alfonso, e papa Calisto Terzo. Il primo re d'Aragona, di Valenza, di Sicilia, si era acquistato con valore il regno di Napoli; questo, come sua conquista, credendo avere il diritto di disporne, lasciò al suo figlio na-

<sup>(4)</sup> Per tutti questi interessanti avvenimenti si veggano specialmente, Machiav. Ist. lib. 7. e Filippo Nerli Comm. lib. 3. vedasi ançora l'Ammirato, lib. 23: ma essendo addetto alla casa Medici passa brevemente e di fuga su fatti tanto importanti.

52 LIBRO QUARTO Anni turale Ferdinando duca di Calabria: gli di C. altri secondo la disposizione del padre, a 1456 Giovanni re di Navarra suo fratello, non avendo figli legittimi. Valoroso, prudente, amante delle lettere, amico dei letterati, coi quali deponendo la maestà reale vivea più da privato che da re, può contarsi fra i sovrani di mag-gior merito. L'avidità di accrescer gli stati fu la molla principale che lo fece operare. La sua vita fu una scena perpetua di azione. Morì come visse, avendo mosso guerra ai genovesi, ed eccitato il suo maggior nemico Giovanni d'Angiò figlio di Renato; giacchè i genovi incapaci di resistere alle sue armi, lo chiamarono in Italia, e lo fecero loro signore. Fu questi un pericoloso nemico di Ferdinando suo figlio. Vi si univa l'inimicizia di papa Calisto, che ad Alfonso volea far succedere nel regno di Napoli uno dei suoi nipoti, e se fosse vissuto lo avrebbe ridotto in grandi angustie; ma morì presto, e fu eletto Enea Silvio Piccolomini di Corsiniano, che dal suo nome papale di Pio II prese poi il nome di Pienza. Quanto era

stato nemico Calisto di Ferdinando,

## CAPITOLO DUODECIMO 53

tanto ne fu amico Pio. Le prime sue Anni cure furon rivolte contro gli ottoman- di C. ni. Invitò tutti i principi ad una sacra 1459 lega, per formar la quale fu stabilita un'assemblea in Mantova, ove o i principi stessi, o i loro ambasciatori dovessero convenire: nella sua gita a Mantova fu accolto colla solita pompa in Firenze. Lo avea preceduto in questa città, per incontrarlo, Galeazzo Sforza figlio primogenito del duca Francesco, a cui furono dati dai fiorentini dei spettacoli di torneamenti e di cacce (5). Si tenne in Mantova l'assemblea, ove il papa sece uso di tutta la sua eloquenza per muovere i fedeli. Ma il tempo dell'entusiasmo delle cro-

(5) Fra gli animali, dei quali si fece mestra, l'Ammirato nomina una giraffa; se ne può dubitare giacchè Cristoforo Landino, che vivea in questo tempo, parlando delle due giraffe mandate dal soldano d'Egitto, una al re di Napoli, l'altra a Lorenzo il Magnifico nell'anno 1487 le chiama bestias nostro coelo incognitas: la qual frase non avrebbe usato se Firenze avesse veduto quella bestia non molti anni avanti.

Anniciate era passato; si sece poco frutto, di C. e la guerra si riaccese presto in Italia 1459 fra i due rivali al regno di Napoli Gio-

vanni d'Angiò, e Ferdinando. Si tennero i fiorentini neutrali, benchè stimolati da entrambi i rivali a seguitar le loro parti. Giovanni con una grossa flotta si presentò davanti a Napoli inutilmente. Il re era in Abruzzo: ma la prudenza, e attività della regina Isabella impedi ogni movimento. Fu però Giovanni ricevuto a Castellamare dal duca di Sessa, e da molti baroni, che si erano ribellati da Ferdinando. Fra quelli si distingueva Antonio Orsino, principe di Taranto, forse il più 1460 potente fra di essi. Non avea il figlio

di Alfonso nè il senno nè il valore del padre: onde rotto più volte da' nemici si trovò in pericolo di perdere il regno; e se è vero che la sua moglie Isabella, andata a trovar segretamente travestita da zoccolante il suo zio principe di Taranto, ch'era il più formida-bile dei nemici del marito, e gettatasegli ai piedi, lo placasse (ciocchè fu la salvezza di Ferdinando) è una nuova prova della capacità di questa principessa (6). All'attività della moglie si Anni aggiunsero i consigli, e gli aiuti del pa- di C. pa e del duca di Milano, coi quali po- 1460 tenti appoggi si sostenne in trono. Venne a militare in suo favore con 800 scelti cavalieri il celebre Scanderbek, che si era tanto distinto in Albania contro i Turchi, chiamatovi probabilmente dalle voci del papa; ovvero inutile ormai a resistere contro le forze ognor crescenti dei Turchi, era venuto questo instancabile condottiero a prender parte alla spedizione che si meditava contro i comuni nemici. Gli sforzi del pontefice in favore di Ferdinando furono calunniati da coloro che lo ayean sentito predicar con tanto fervore la crociata contro il Turco, e lo vedevano ora rivolto contro il duca Giovanni: ma certamente il pontefice avea delle savie viste politiche nel tener lontana dal possesso di Napoli la casa di Francia, la quale pur troppo in seguito giungendovi portò sull'Italia una serie di calamità, ch'ebber principio appun-

<sup>(6)</sup> Giornali Napol, Rer. Ital, tom, 21. p. 1133.

Anni to dalla ruina della famiglia di Ferdidi C. nando. Dopo varie azioni convenne al 1461 duca Giovanni di ritirarsi, essendo finalmente abbandonato dai partitanti. Jacopo Piccinino, che sul principio avea preso parte per Ferdinando, lo avea poi abbandonato unendosi ai suoi 1462 nemici, e militando con essi. Restando

egli coll'armi alla mano si riconciliò finalmente con Ferdinando, che per attaccarselo, o almeno tenerlo quieto, gli concesse il principato di Sul-

mona (7).

La fiorentina repubblica per tutto il resto della vita di Cosimo rimase nello stesso sistema non di libertà, nè di formale servitù, compressa dal timore, o piuttosto tiranneggiata dai dipendenti di Cosimo, e specialmente da Luca Pitti. Cosimo, superiore a tutti, e che ormai non temeva rivali, e faceva osservar le leggi in tutti i casi che non si opponessero alla conservazione della sua potenza, finchè ebbe bastante vigor di mente, e di corpo, vacò agli affari; colla sua autorità frenò l'avidità

<sup>(7)</sup> Giornali Nap. loc. cit.

CAPITOLO DUODECIMO 57

dei dependenti; ma indebolito e vinto Anni dagli anni avea finalmente lasciate le di C. redini nelle loro mani. Questi pel resto 1463 della di lui vita abusarono del potere, depredando le pubbliche rendite, e facendo della loro oppressione, o favore un fondo di lucro (8). Le immense ricchezze di Cosimo, oltre il sollievo ai bisognosi, furono rivolte ad abbellir la città, e la campagna di fabbriche sacre, e profane, e ad incoraggire gli studiosi delle lettere. La collina di Fiesole mostra ancora dei superbi edifici. S. Girolamo, e la magnifica Badia, la maestosa villa, che vicina alla vetta pare la regina di quell'ameno colle (9), Careggi, Cafaggiolo, il 'Trebbio sono

(8) Machiav. Ist. lib. 1. Nerli Comm.!ib.3.

(9) La famiglia dei Medici si compiacerebbe di veder questa villa posseduta da un cavalier fiorentino emulo nel gusto delle lettere di Cosimo, e di Lorenzo, e non inferiore ad alcuno antico o moderno fiorentino nelle scienze più profonde.

L' Autore parla del cav. Giulio Mozzi suo dottissimo amico, mancato di vita poco

fa. Gli Edit.

Anni opera di Cosimo, come in Firenze, ola C. ditre il maestoso palazzo in via Larga, 1463 le chiese di s. Lorenzo, di s. Marco, di santa Verdiana: in Mugello, in mezzo a un amenissimo bosco, la chiesa dei frati minori, e uno spedale in Gerusalemme con molte altre che sono dettagliatamente nominate da' suoi istorici (10). Senti nella sua vecchia età gran dispiaceri. Si vide morire il figlio Giovanni, in cui era la speranza principale della casa. Ebbe l'onore di ricevere in questa occasione una lettera consolatoria da papa Pio II, a cui

> (10) Si è creduto da moltissimi che Lorenzo, fratello di Cosimo, abbia partecipato alla spesa di tutte le fabbriche sacre. Vari scrittori e fra questi l'Ammirato nei Ritratti, e il Borghini l' hanno asserito sulla testimonianza del Poggio nella sua Orazione funebre di Lorenzo; ciò però è falso come deducesi da un autentico documento dell'archivio medico, in cui dividendosi l'eredità di Giovanni tra Cosimo, e Lorenzo da giudici compromissari, chiaramente si dice che nelle spese della sola chiesa di s. Lorenzo parteciperanno i due fratelli, essendo le altre a carico di Cosimo; si nominano ivi tutte dettagliatamente.

CAPITOLO DUODECIMO replicò con tutta la dignità; la morale Anni cristiana vi si trova rivestita delle spo-di C. glie filosofiche, e il vangelo innestato 1463 ai precetti delle scuole di Atene (11). Piero l'altro suo figlio era debole, e infermiccio, padre di due figli teneri ancora: nè Cosimo poteva allor prevedere che uno di questi avrebbe non solo eguagliato, ma superato la sua glo-ria, ed è perciò che non sperando molto nei talenti nè nelle forze fisiche di Piero, dopo la morte di Giovanni, scorrendo il suo vasto palazzo, esclamava: esser troppo gran casa a sì poca famiglia. Attaccato dalla gotta, e dai mali di orina morì di anni 75 nella villa di Careggi. Difficilmente i moderni, che sanno dare il giusto valore all' oscura metafisica di Platone, crederanno che Cosimo ne traesse consolazione e sol-

<sup>(11)</sup> Si posson consultare le due lettere riportate da Mons. Fabbroni nelle note alla vita di Cosimo. Comparisce assai più dignitosa quella del fiorentino mercante. Il Papa scriveva da per se, Cosimo avea troppo dotti segretari. Giovanni mori nel 1462: di cui 11. anni avanti era morto un figlio detto Cosimo.

Anni lievo ai suoi dolori come vuol farci di C. creder Ficino. Pochi cittadini sono 1464 stati tanto lodati come Cosimo. I let-

terati, che tanto gli debbono, hanno sempre fatto suonare il suo nome. Egli ha certamente il dritto di esser chiamato uno dei più grandi protettori delle lettere : i suoi tesori furono impiegati per promuoverle. La sua casa fu aperta ai coltivatori di quelle; quei che scamparono dalle ruine di Costantinopoli, trovareno il migliore asilo in Firenze, ed in sua casa. E' tanto più stimabile quanto che, essendo egli senza dottrina quasi, per una specie d'istinto, ebbe în gran pregio le lettere. Convien però considerar questo cittadino sotto due punti di vista, e come uomo privato, e come pubblico. Sotto il primo merita i più grandi elogi: pio, benefico, liberale, benchè il più ricco particolare dei suoi tempi, moderatissimo nelle spese di ostentazione, fece più facilmente colla modestia sopportare ai suoi eguali la sproporzione delle ricchezze, e del potere. Considerato come uomo pubblico, fa di mestiero defalcar molto da quegli elogi, che

gli sono dati. I due Capponi, e special- Anni mente Neri su superiore a lui nell'a. di C. mor della patria, e nei talenti politi- 1464 ci. E' vero ch' egli ebbe la forza di tenere il governo di Firenze nelle sue mani per circa a 30 anni. Qualche altro gran cittadino, come Tommaso degli Albizzi, avea potuto lo stesso con minori mezzi. I suoi furono assai semplici, cioè le ricchezze. Non vi era cittadino potente che non fosse suo debitore (12); risparmiava a molti il rossore di chiedere quando gli conoscea bisognosi; la necessità di questi, gl'imprestiti non mai richiesti a moltissimi, la speranza di tutti, tennero la città nella sua dependenza, che come da un nuovo Didio Giuliano poteva dirsi da lui comprata. Niuno conobbe meglio il commercio dei suoi tempi, e l'arte di arricchirsi : sapea con essa far guerra anche ai nemici della repubblica; e i veneziani, e il re Alfonso furono costretti ad accelerar la pace, avendo Cosimo col suo credito quasi vuotato Napoli, e Venezia di denaro. Ma la cru-

<sup>(12)</sup> Machiay. Ist. lib. 7.

Anui dele proscrizione al suo ritorno dall'edi C. sitio, l'altra del 1458, e finalmente il 1464 dispotismo, e l'avidità dei suoi agenti non raffrenati per gli ultimi anni della sua vita, gettano grand' ombra sul lustro del suo carattere. Egli però fondò la base del dominio dei suoi discendenti. Benchè non letterato, possedette una facile e naturale eloquenza, e fu lepido, e faceto anche in serie occasioni (13). Amante sempre della modestia repubblicana, prescrisse mode-3465 rate, e non fastose esequie. Ma la repubblica, deputati 10 cittadini a ciò, volle onorarlo di pubbliche esequie, e per proposizione di Donato Acciaioli

(13) Il Machiavello ed altri scrittori riportano di lui vari motti. Rinaldo degli Albizzi ed altri fuorusciti avendogli fatto dire che non dormivano, in aria di minaccia rispose, che lo credeva, avendo cavato loro il sonno. Altra volta: che la gallina covava: male potrà fuori del suo nido. Poche ore avanti la morte domandandogli la moglie perchè teneva gli occhi chiusi rispose: per avvezzarli ec.

un decreto pubblico gli dette il nome

di padre della patria (14). Successe Anni alla morte di Cosimo quella di Pio II. di C. Il fervore con cui andava promovendo 1465 la crociata contro il turco, l'agitazione continua di spirito e di corpo in cui lo poneva questa impresa, erano disuguali alla sua età e complessione. Cosimo ne giudicò saviamente poco tempo innanzi di morire, dicendo che essendo vecchio faceva imprese da giovine. Fu Pio II uno dei più rispettabili pontefici: uomo di stato, promotore degli interessi ecclesiastici e della religione, dotto nelle sacre, e profane lettere. Gli successe il veneziano Barbo chiamato Paolo II. assai dissimile dall'antecessore.

Il tragico fine di Jacopo Piccivino non aggiunge niente all'atroce carattere di Ferdinando, ma getta qualche ombra su quello generoso del duca Francesco di Milano. Jacopo, seguitando le orme del padre Niccolò, lo aveva emulato nella gloria, e nei delitti. Seguendo il costume dei condottieri di

<sup>(14)</sup> Vedi Machiav. Silvano Razzi, l' Ammir. lib. 23. Fabb. Vita Cosmi ec...

Anni quel tempo, militò ora in favore, ora di C. contro e il duca, e Ferdinando. Un sif-2465 fatto uomo era avidamente ricercato in guerra, temuto in pace. Il re Ferdinando si era ultimamente con lui pacificato, colla mediazione del duca di Milano, assoldandolo colle sue genti con grosso stipendio, e donandogli la città di Sulmona; oltre la quale possedeva altre città e castella in quel regno con luminosi titoli, pareggiando i primi signori napoletani. Non avea però assai fiducia in Ferdinando, e si teneva da lui lontano; e il fato del duca di Sessa, uno dei più potenti signori di quel regno, che visitato amichevolmente dal Re fu arrestato, spogliato dei suoi stati, e mandato prigione a Napoli, avea destato in Jacopo una giusta diffidenza. Comunicò i suoi sospetti al duca di Milano, che confortandolo alla sicurezza, lo invitò a Milano; e per assicurarlo davvantaggio, gli fece sposare la sua figlia naturale Drusiana, e lo colmò di doni. La curiosità però con cui il popolo milanese si affollava a contemplarlo, l'ammirazione con cui ne par-

lava, non poteano renderne cara la pre-

senza in Milano al duca, che lo consi-Anni gliò sempre più ad accettare le offerte di C. di Ferdinando. Assicurato dalle parole 1465 del duca, e invitato da quel re, che gli avea dato ampio salvo condotto, andò colla moglie a Napoli, vincendo la diffidenza che gl'ispirava il duca Borso di Este, miglior conoscitore del core di Ferdinando. Fu accolto con festa da tutta la corte: ma dopo pochi giorni condotto dal re con artifizio nel castello, insieme col figlio Francesco fu arrestato, disarmata, e svaligiata la sua truppa, e presto fatto morire (15).

Sopravvisse pochi mesi il duca di Mi- 1466

(15) Giorn. Napol. Rer. Ital. tom. 21. Si disse che avendo voluto vedere le galere, salito a una finestra, era caduto rompendosi il collo. Cron. di Bologna. Vedi soprattutto Cronica Bresciana, Rer. Ital. tom. 21. ove sono diffusamente descritte tutte le pratiche tra Ferdinando e il duca Sforza, il quale però volle (come pare) che l'odio dell' esecuzione cadesse su Ferdinando. Una tragedia latina manescritta trovasi su questo fatto nella libreria Estense col titolo: de Captivitate Ducis Jacob Tiraboschi tom. 7. par. 3.

lano: la sua salute era da qualche tem-

Pign. T. VIII.

66 LIBRO QUABTO Anni po ruinata, e la vita che ei conduceva di C. affrettava il suo fine. Egli però si sece 1466 vedere a cavallo per Milano fino agli ultimi giorni, e morì quasi improvvisamente. Fu l' nomo più celebre dei suoi tempi. Figlio di padre valoroso ed ardito, l'eguagliò nel valore, e lo superò nel consiglio. La maggior parte della vita, cioè finchè non giunse al ducato di Milano, fu da lui passata in mezzo alle armi. Vincitore in 22 battaglie ordinate, e in molti piccoli fatti di arme, abile guerriero egualmente che politico, portò la sua famiglia dal mestiero di contadino, com'era stato suo padre, allo splendore sovrano. I suoi interessi lo legarono quasi sempre ai fiorentini, dai quali, e specialmente da Cosimo, ebbe dei vigorosi soccorsi nei più pericolosi momenti; ed egli a vicenda fu uno dei sostegni della famiglia medicea, e solo Cosimo potea lagnarsi di non essere stato da lui se-condato nell'acquisto di Lucca, come gli avea promesso, colla quale spina sul cuore Cosimo era morto. Lasciò molti figli, dei quali il primogenito Galeazzo Maria ereditò i suoi stati, ma non i

talenti e la gloria. Era egli in Francia Anni alla morte del padre, con 4 mila cadi C. valli in soccorso di quel re. Alessandro, fratello del duca defonto a uomo di valore si trovava al soldo del re di Napoli. Tristano, figlio naturale in Bologna; gli altri figli ancor teneri; onde potevano eccitarsi dei tumulti: ma tant' ordine cra in quel governo, che non vi fu alcun movimento (16) non solo in Milano ma neppur nel resto dei suoi stati; e tornato il figlio, successe

In Firenze Piero dei Medici già da qualche tempo succeduto a Cosimo, e rimaso erede delle ricchezze, e dell'autorità paterna nel governo, era incapace di portare quel peso. Quasi sempre infermo, i dolori della gotta non lo lasciavano servirsi delle forze dello spirito. I suoi figli, Lorenzo e Giuliano, erano teneri ancora: onde circondato da agenti infedeli, perseguitato da una fazione potente, si trovò sull'orlo della ruina. Luca Pitti, il abbricatore del gran palazzo, già rivale di Cosimo, era il ca po

pacificamente al padre.

<sup>(16)</sup> Cron. Bresc. Rer. Ital. tom. 21.

68 And della fazione contro di Piero; giacchè esdi C. sendo stato dopo Cosimo il primo citta-1466 dino, morto lui, non voleva essere il secondo. Altri erano spinti da diverse cause, Niccolò Soderini amava che la città si reggesse liberamente, e non da pochi. Agnolo Acciaioli avea per private cause odio contro la famiglia dei Medici (17); ma il più pericoloso di tutti su Diotisalvi Neroni, ai di cui consigli Cosimo morendo avea persuaso Piero a fidarsi intieramente, non avendolo ben conosciuto. Sapendo costui, che la base del potere di Cosimo erano i denari, che teneva in mano di moltissimi cittadini, sotto il pretesto di rimediare a molti disordini, indusse Piero a ritirar dalle mani di una buona parte di quelli somme rilevanti di denaro, di cui erano debitori, lasciate loro in mano da Cosimo per tenerli nella sua dependenza. Questa misura gli converti in nemici moltissimi aderenti, e l'odio crebbe: perchè questa operazione si trasse dietro molti fallimen-

ti. Agiva il Neroni segretamente di

<sup>(17)</sup> Michael . Bruti his.

CAPITOLO DUODECIMO 60 concerto col Pitti, sperando, ruinato Anni che fosse Piero, che il Pitti, di cui co- di C. nosceva la leggerezza, e l'incapacità, 1466 non si sosterrebbe, e che diverrebbe ei stesso la prima persona del governo. Intanto, indebolito il partito dei Medici, si era fatta un' interessante mutazione, cioè tolto l'abuso di crearsi dalla vecchia signoria la nuova : si erano serrate le borse e rilasciata alla sorte l' elezione delle cariche, come innanzi all'ultima balia, misura che se non rimediava ai difetti della fiorentina costituzione, lasciava tuttavia assai di libertà. Questa mutazione poteva acquetare i cittadini, e su invero ricevuta con somma letizia: ma non bastava ai nemici di Piero, pensando che tuttavia le ricchezze della casa, e gli aderenti lo avrebbero mantenuto il primo in potenza nella repubblica. Vedendo le sue malattie, e la poca energia del suo spirito, pensarono che questo fosse l'opportuno momento di ruinar quella casa. Alla morte del duca di Milano si trattò se si dovesse continuare al suo figlio la grossa pensione che si pagava al padre, come il più utile alleato della

70 LIBRO QUARTO

Anni repubblica. Lo consigliava Piero; lo di C. dissuadeva il partito contrario, dicen-1466 do che con quella somma si comprava un appoggio alla famiglia Medici, col quale potesse proseguire a tiranneggiarlo. Vinse il parere di Piero (18): si riscaldavano sempre più le due fazioni, che del Monte e del Piano si appellavano. La prima, contraria ai Medici, dall'abitazione del Pitti presso il monte di san Giorgio era così detta. Si facevano varie segrete adunanze da ambedue. In quella del Monte si trovava Niccola Fedini, il quale rivelava a Piero tutti i segreti: gli comunicò una lista di cittadini che si erano in essa soscritti. Commosso Piero dal numero e autorità di quelli, cercò una soscrizione anche in suo favore: e tanta è l'instabilità, doppiezza, o leggerezza degli uomini, che molti degli stessi nomi si trovarono in ambedue le liste.

<sup>(18)</sup> Gli scrittori fiorentini, dopo aver accennato la disputa, lasciano l'esito in dubbio: ma nella storia bresciana del Soldo, si dice che i fiorentini, e i genovesi pagarono al nuovo duca sessanta mila fiorini.

CAPITOLO DUODECIMO Era divenuto gonfaloniere Niccolò So- Anni derini, nemico alla casa Medici, onde di C. poteva propor delle misure fatali a 1466 quella famiglia. Il partito vi sperava assai, ma il di lui fratello Tommaso Soderini, che conosceva il carattere del gonfaloniere, e la purità delle sue intenzioni, giacchè non avea in mira che la libertà della patria, gli mostrò che questa si era ottenuta colla soppressione dell'antica balia, che ogni altro tentativo poteva costar del sangue, e quantunque lo trovasse avido di agire, lo trattenne con vari pretesti tanto che finisse la sua carica. La terminò senza far nulla d'importante, disprezzato dai due partiti. Resi inutili tutti i maneggi, si accorse la parte contraria di non potere abbattere la Medicea senza la morte di Piero, e ciò non potersi sicuramente eseguire senza qualche esterno soccorso, che la sostenesse nelle sue operazioni. Ricorse ad Ercole di Este fratello del duca Borso; e questo, pronto a servir la fazione, venne segretamente con 1300

Fu Piero avvisato dal Bentivoglio,

cavalli ai confini di Pistoia.

Anni che governava Bologna, dell'avvicinadi C. mento alla Toscana di queste genti: 1466 preso sospetto, avvisò un capitano del duca di Milano che si trovava in Romagna, di appressarsi colle sue genti a Firenze. Piero malato di gotta in Careggi si saceva frequentemente portare in lettiga a Firenze. Fu stabilito fra i congiurati di ucciderlo in questa gita; ma il colpo andò fallito: poichè Piero, o presa per sospetto altra strada, o fattagli prendere dall' avvedutezza del suo figlio Lorenzo, giunse salvo a Firenze. (19). Attesero allora ambedue le parti più scopertamente ad armarsi: ma il partito dei Medici pareva più forte, giacchè, oltre le truppe di Romagna, erano giunte molte genti del

(19) Narrano alcuni storici che Lorenzo marciava qualche tratto di strada innanzi a suo padre: intendendo dai contadini, che andando avanti troverebbe la strada piena di armati, insospettito spedi indietro ad avvertir suo padre, che prese altro cammino; e intanto andato avanti, incontrando costoro francamente asserì che Piero lo seguiva in poca distanza. L'Ammirato però nei suoi Ritratti nega questo fatto.

CAPITOLO DUODECIMO Bentivoglio in Firenze in suo favore. Anni Avea anche potuto guadagnare alcuno di C. lei più potenti avversari, e special-1466 mente Luca Pitti, che vinto dalle promesse di Piero, e atterrito dal pericoo, si era con lui riconciliato, e andando a visitarlo si erano amichevolmente abbracciati. La fazione contraria fratanto vacillava incerta. Ma non parenlo a Niccolò Soderini più tempo di consulti ma di azione, armato con tutti quei del suo quartiere andò a trovare il Pitti, esortandolo a far lo stesso, ma inutilmente, giacchè affidato al suo accordo con Piero, ricusò di muoversi. Il resto dei congiurati conoscendosi inferiori ai Medici, se si fosse venuti alle mani, videro la necessità di un accordo qualunque con Piero. La signoria si era tenuta prudentemente nella neutralità: con essa fu trattato della maniera di riconciliarsi, e siccome Piero per la sua malattia non esciva di casa, fu convenuto dai principali della fazione nemica di andare a trovarlo. Il solo Niccolò Soderini, che conobbe l'inatilità della riconciliazione, e la ruina

dei loro affari, non volle intervenirvi,

74 LIBRO QUARTO

Anni ritirandosi ad aspettarne l'esilio in di C. campagna. Giunti alla presenza di Pie-1466 ro, uno di loro prendendo il tuono coraggioso, declamando contro le discordie civili, gli volle far sentire che il colpevole è quei che primo ricorre alle armi, e perciò cerca di sottrarsi alle leggi, e che per evitar maggiori mali, erano venuti a intendere le sue intenzioni. Piero, che si sentiva il piùforte, rispose loro, che non quei che prende il primo le armi è da condannarsi, ma quei che ne dà motivo; onde la colpa cadeva tutta su di loro, avendole esso prese per difesa, dritto che la natura accorda a ciascuno. Soggiunse che gli pareva assai strano, che non si credesse potere esser tranquilla, e sicura quella città, vivendo in essa la famiglia dei Medici, che tanto l'avea beneficata; rimproverò aspramente al Neroni la sua ingratitudine, e concluse che facea d'uopo obbedire alle leggi . Non vi furono che discorsi vaghi, e generali, e si sciolse l'assemblea colla conclusione che conveniva riformar la città, riforma che dal tuono di Piero potevano avvedersi i suoi nemici che sarebbe la loro

CAPITOLO DUODECIMO 75

ruina. Realmente, creata nuova signo- Anni ria favorevole ai Medici, chiamò nel dì di C. 6 di settembre il popolo a parlamen- 1466 to, e creo balla per riformare il governo. Non attesero gli effetti gl'inimici di Piero, ma presero un volontario esilio, che fu loro confermato dal governo, confinando l'Acciaioli coi figli, e il Neroni con due fratelli a Barletta, il Soderini col figlio in Provenza. Si tornò a limitare, come a tempo di Cosimo l' elezioni; fu risparmiato Luca Pitti, ma riguardato come traditore dal suo partito, e con sospetto dal contrario, cadde nel più grande avvilimento (20). L'Acciaioli tentò di placar l'animo di Piero con un'accorta, e officiosa lettera: ma ne fu rigettato, dicendo Piero ch' ei si scordava facilmente delle

<sup>(20)</sup> Molti sono gli scrittori di questi avvenimenti, che secondo i loro partiti banno dipinto le cose con varj colori. Vedansi Machiav. Ist. Ammir. Ist. lib. 23. Jacob. Papien. comm. lib. 3. Michael. Brut. hist. e nelle note alla vita di Lorenzo del Fabbroni le varie lettere della fazione contraria ai Medici.

LIBRO QUARTO

Anni private ingiurie, ma che non poteva

di C. sar lo stesso la repubblica (21) 1466 Molti dei fiorentini esuli, sprezzata la legge del confine, si portarono a Venezia, sapendo che l'odio di quel se-

nato contro la fiorentina repubblica per aver sostenuto il duca Sforza, ardeva ancora. Associarono ai loro progetti il figlio di Palla Strozzi, ricchis-1467 simo mercante, nel di cui animo non era ancor saldata la ferita del torto fatto alla sua samiglia. Gli animi esulcerati son facili ad esser mossi; onde il senato veneto, continuamente stimolato dai fiorentini suorusciti, benchè apertamente non si movesse, bramoso di vedere umiliata, o almeno imbarazzata la repubblica, somministrò ai di lei nemici i mezzi di far la guerra, con uno dei migliori generali di quel

(21) Il Machiav. ist. lib. 7. riporta le due lettere assai alterate specialmente la risposta di Piero, che, invece della dura e amara repulsa qual è riferita dallo storico, è assai temperata. Si veggono ambedue tratte dall' archivio mediceo, Fabb. vita Lauren. Nota 16.

tempo Bartolommeo Colleone. A que-Anni sto, oltre i fuorusciti, si unirono vari di C. principi, Ercole di Este, Alessandro 1467

Sforza signore di Pesaro, Ordelaffi ec. e si formò un esercito assai forte, reso ancor più formidabile dalla fama del generale. Non era minore di otto mila cavalli, e sei mila fanti, senza l'aiuto di quei signori. Fu condotto sul territorio d' Imola, I fiorentini, veduta prepararsi la tempesta, aveano fatta lega col re di Napoli, sollecitato gli aiuti del duca di Milano, scelto per loro generale Federigo conte di Urbino. Il giovine duca Galeazzo volle trovarsi in persona colle sue truppe in ainto dei fiorentini. Il loro esercito non inferiore a quello dei nemici si fermò sul territorio bolognese non lungi da loro. Bramavano i fiorentini di combattere; ma il loro savio generale era imbarazzato dalla giovenile presunzione del duca di Milano, congiunta com' è costume con molta imprudenza e poco sapere, e che si arrogava le prime parti; onde non osava tentare alcuna impresa. Fu artificiosamente il duca chiamato a Firenze, e nella sua assenza si

78 LIBRO QUARTO
Anni diè tra i due eserciti battaglia nel di di C. 25 luglio al luogo detto la Molinel-1467 la (22). Incominciossi da una scaramuccia che divenne un combattimento generale; durò per molte ore, e fu terminato dalla notte: e quantunque secondo l'uso, e l'armature di quel tempo, pochi fossero i morti, passò questa battaglia per assai micidiale (23). Ercole di Este vi fu malamente ferito in un piede, e per tutto il resto della vita andò zoppo. Il combattimento fu indeciso, o se vi fu qualche vantaggio pare lo avesse il Colleone (24); ma il

(22) Alcuni dicono che si trovò alla battaglia, altri che tornò a Milano, essendogli posto in vista dai fiorentini il pericolo della sua assenza, e le mire dei veneziani contro i suoi stati. Machiav. lib. 7. Mich. Br. hist. flor. lib. 4.

(23) Il Machiavello, che pone sempre in ridicolo queste battaglie, dice che niuno vi mori, Ist. 1. 7. Michel Bruto, che lo biasima quasi sempre, copiandolo, dice lo stesso; l'Ammirato cita vari scrittori in cui si fanno giungere i morti fino a mille, e sostiene che la vittoria fu dei Fiorentini.

(24) Così dicesi nella Cronica bresciana di

CAPITOLO DUODECIMO 70 segno più certo dell' evento indeciso Anni fu l'inazione in cui restarono i due di C. eserciti. Frattanto i veneziani, che agi- 167 vano con mire più profonde, avean tratte di Lombardia le forze del duca per attaccarlo se le cose gli fossero andate sinistramente; e concertavano contro di lui altre fila (25), le quali non reggendo loro, ritiratisi i due eserciti ai quartieri d'inverno, fu in seguito trattata la pace dal duca Borso di Este, e dal papa. La imperiosa maniera e le interessate vedute di un papa veneziano in favore dei suoi concittadini irritavano i fiorentini, il duca di Milano, e il re Ferdinando, che avea mandato il duca di Calabria con delle truppe in favore dei fiorentini. Pretendeva il papa pubblicando le condizioni, come una sentenza, che tutti i principi collegandosi pagassero 100 mila scudi l'anno al Colleone, perchè agisse con-

Cris. Soldo, Rer, Ital. t. 21. Gli altri scrittori di quei tempi non danno vantaggio ad alcuno. Cronis. bolognese Rer. Ital. tom. 18. oltre i citati.

<sup>(25)</sup> Cion. Bresc.

80 LIBRO QUARTO Anni tro i turchi in Albania, tassando a suo di C. senno le potenze, e minacciando di sco-1468 munica le renitenti. I fiorentini, che erano dei più gravemente tassati, conoscendo esser ciò fatto per nutrire il generale dei veneziani, per premio di aver voluto eccitar tanti sconcerti in Italia, non volevano certamente siffatta condizione; ma finsero accettarla, dicendo però che subito che il Colleone colle sue truppe fosse in Albania, avrebbero cominciato a pagar la loro rata. Si sarebbe rotto ogni trattato se la saviezza del duca Borso non avesse interposto i suoi placidi consigli, e sciolte le difficoltà: su pertanto segnata la pace nell'aprile con obbligo reciproco di restituir le terre occupate. In tutti gl' intrighi, e movimenti civili delle fazioni, come nel maneggio degli affari esteri, l'animo, e il corpo mal sermo di Piero inabile a tanto peso ricevette grandissimo sollievo dal figlio Lorenzo, che quantunque assai giovinetto diede subito segni di sagacità, e di prudenza straordinaria. Il suo ingegno messo in azione dalle circostanze dif-

ficili e dai pericoli, cominciò di buo-

## CAPITOLO DUODECIMO 81

n'ora ad annunziare le sue grandi qua- Anni lità. Egli seppe temperare il moderato di C. ma necessario rigore colla clemenza: 1468 nella vittoria della sua fazione non vi fu sangue sparso: e sapendo che bisogna o ruinare affatto i nemici, o guadagnarli, cercò quanto per lui si potè la seconda maniera, e la natura gli avea dato quell' amabile gentilezza che sa guadagnarsi i cuori (26). Che Lorenzo sosse uno dei principali attori nel combattere, e vincer l'inimica fazione, lo riconobbe anche il re di Napoli, che non potè tenersi di congratularsi con lui per essersi condotto con tanto senno in si difficile occasione (27). Quel-

(26) Racconta il Valori, Vita di Lorenzo, che il suo fratello Filippo nelle descritte turbolenze condusse a Lorenzo per riconciliarsi Antonio Tebalducci suo fiero nemico. Osservando Lorenzo l'imbarazzo di Filippo nel cominciare a parlare in si difficile occasione francamente gli disse: io non vi sarei obbligato o Filippo, d'introdurmi un amico, ma col convertire un nemico in amico, mi avete fatto un favore, quale spero che ripeterete più spesso che potrete.

(27) Vedasi la lettera di congratulazione

di C. vinetto Lorenzo divenire il padrone 1468 della fiorentina repubblica, e che era della maggiore importanza il tenerselo amico: lo avea già conosciuto personalmente, giacchè Lorenzo o per affari, o per curiosità era stato a Napoli accarezzato assai da quel sovrano (28).

Terminata la guerra, acquetate le civili tempeste, la casa Medici volle rallegrar la città di Firenze con dei spettacoli, sapendo quanto questi e le mostre pompose allettino il popolo. Furono ordinati dei magnifici torneamenti, e giostre, che si eseguirono sulla piazza di Santa Croce, ove, secondo l'uso non ancor abolito dell'errante cavalleria, per vari giorni i più ragguardevoli cittadini e signori forestieri addobbati con ricca pompa si scontrarono a cavallo colle lancie. Vi gio-

del Re Ferdinando a Lorenzo. Fabb, vita di

Lorenzo. not. 18

(28) Benchè n'inno istorico parli di questa gita di Lorenzo a Napoli non è men certa, giacchè costa da una lettera di Jacopo Acciacioli ad Angelo Acciaioli. Nota 16 alla vita di Lorenzo del Fabbroni, che comincia, Lorenzo di Piero su qua ec.

strarono i fratelli Medici, e o il suo me- Anni rito, o il favore del popolo, o l'officiosa di C. parzialità dei giudici dichiarò Lorenzo 1468 vincitore (29). Queste giostre si fecero nel sebbraio. Si moltiplicarono poi le feste quando nel giugno Lorenzo sposò la Clarice Orsini (30); matrimonio che

(29) Pare che Lorenzo stesso dubiti di questo favore, se pure non è un tratto di modestia, quello dei suoi ricordi: Per seguire, e far come gli altri, giostrai sulla piazza di santa Croce con gran spesa nella quale trovo che si spese 10 mila fiorini, e benche in armi, e di colpi non fossi strenuo, mi fu giudicato il primo onore, cioè un elmetto tutto fornito d' ariento con un Marte per cimiero. Nota 20 alla Vita di Lorenzo di Fabb. Il Pulci cantò questa giostra; come quella di Giuliano il Poliziano; ma di ciò parleremo più a lungo a suo luogo.

(30) Dalle espressioni di Lorenzo nel raccontare questo matrimonio si scorge che fu un matrimonio di convenienza, in cui come ha notate lo scrittore inglese della vita di Lorenzo, il cuore non vi prese parte. Io Lorenzo tolsi per moglie la Clarice figlia del sig. Jacopo Orsini ovvero MI FU DATA. Nonei sa come il traduttore possa storcerne il senso con

un' inopportuna nota.

Anni in faccia ai nemici di casa Medici su un di C. nuovo delitto, dicendosi che invece di 1468 esser contento di una cittadina repubblicana sua pari, ondava Piero a cercar delle parentele con signori forestieri, che potessero al bisogno aiutarlo a

porre in servitù la patria.

1469 Si riaccese per breve tempo in Romagna una piccola guerra per la morte di Gismondo Malatesta, signore di Rimini, uomo diffamato per tutti i vizi, e a cui era succeduto il suo figlio naturale Roberto, giovine pieno di ottime qualità, valoroso, e amato dal popolo. Ma il papa, per esser mancata prole legittima, sosteneva esser questo feudo devoluto alla chiesa, e colle armi pretese sostenere i suoi dritti. Soldò Ales. sandro Sforza fratello del già duca Francesco, che possedendo Pesaro, sperava ottenere l'investitura di Rimini, e fondare uno stato sulla ruina dei Malatesti, onde volentieri vi si accinse, e insieme colle truppe pontificie condotte dall'arcivescovo di Spalatro pose il campo intorno a Rimini. Fu sostenuto Roberto dai fiorentini, dal conte Federigo di Urbino di cui era genero, e dal

re di Napoli, dalle truppe dei quali es- Anni sendo state rotte quelle del papa, non di C. credette questi opportuno continuar 1469 la guerra (31). Le infermità di Piero dei Medici lo conducevano lentamente alla tomba: il languore del corpo produceva quello dello spirito; e di esso, e della giovinezza di Lorenzo abusavano qualche volta i suoi scaltri aderenti. Aggravandosi sempre più la malattia, mori nel dì 2 di decembre all' età di 53 anni. Fu uomo di ottime qualità morali: le sue infermità non gli permisero di mostrare neppure quel talento che avea dalla natura ricevuto: il suo governo fu breve: la cura ch'ebbe suo padre di raccomandarlo ai consigli altrui nella direzione degli affari mostra che non ne valutava gran fatto la capacità, ciocchè resta confermato dall' inconsolabile dolore ch' ebbe nella morte del secondo figlio Giovanni, che credeva più atto a sostener la gloria della famiglia. Qualunque sosse il merito di Piero, ebbe la disgrazia di tro-

<sup>(31)</sup> Cron. di Bologna, rer. ital. tom. 18.

Anni varsi in mezzo ai due caratteri lumino di C. sissimi Cosimo, e Lorenzo; onde la de-1469 bole luce, che potrebbe gettare il suo, resta intieramente eclissata. Fu da lui continuata la protezione alle lettere o per proprio sentimento, o per seguir l'esempio del padre. Tanto era bene stabilito il potere della casa Medici, che quantunque Lorenzo e Giuliano fossero ancor giovinetti, non si fece novità alcuna. Erano stati raccomandati dal padre moribondo a Tommaso Soderini, cittadino conosciuto come il primo per prudenza, facondia, e talenti politici. Non imitò egli la mala fede del Neroni: ma convocati a parlamento in S. Antonio i cittadini principali, con eloquente ragionamento mostrò loro come, se si voleva esser tranquilli in casa, e rispettati al di fuori, facea d' uopo seguitare il solito ordine di governo, coltivando, e riguardando come la prima nella repubblica la casa Medici, forte di ricchezze, e di aderenze, onde quando si trattasse di abbatterla, sarebbero nate delle intestine discordie, delle quali potevano profittare gli esteri nemici. Parlò anche Lorenzo con tal

dignità e saviezza, che dette di se un Anni alto concetto. La natura veramente gli di C. era stata matrigna nelle qualità ester- 1469 ne: niuna bellezza di forme, la vista corta, e per la strettezza del naso la voce ingrata a segno di parer sempre fioco; ma lo avea assai compensato nei pregi dello spirito. Era stato trattato meglio Giuliano, ma il poco tempo ch' ei visse

non gli concesse di mostrar quel ch' ei

ma coi più riputati cittadini, per trar dai quali i veri sentimenti avea la destrezza d'interrogargli separatamente, non uniti in concilio, ove o i riguardi, o la deferenza, o la voglia di soprastare agli altri impedisce tanto spesso agli nomini di palesare i genuini loro pensieri. Consultandogli Lorenzo nelle sue dubbiezze separatamente, quando ne troyava più d'uno che consigliava la

valeva (32). Proseguì a consigliarsi ne- 1470 gli affari pubblici non solo col Soderini

(32) Nardi ist. sior. lib. 1. Ammir. nei ritratti, narra che alcuno de' suoi nemici vedendolo mascherato gli disse, chi è costui che porta il viso sopra la maschera? lo che mostra ch' ei non era permaloso.

Anni stessa misura, usava per lo più aderirdi C. vi; metodo che meriterebbe di essere 1470 imitato (33). Restò tranquilla Firenze, e solo vi fu in Prato un piccolo movimento eccitato dall'imprudenza di Bernardo Nardi, uno dei fuorusciti. Irritato dal miserabile stato in cui era ridotto per l'ultima cospirazione, volle tentare un colpo da disperato coll'impadronirsi della città di Prato, e con questo punto di appoggio eccitar di nuovo i nemici dei fiorentini alla guerra. Consultò col Neroni, il quale, benchè vedesse la somma difficoltà dell' impresa, lo incoraggi, facendogli sperar soccorso da Bologna, e da Ferrara. Era difficile occupar quella città, ed occupatala, più difficile a sostener-la in tanta vicinanza alla capitale aspettando i lontani soccorsi. Bernardo guadagnati gli animi di alcuni pratesi, e di molti malcontenti del contado di Pistoia, fece dimandar di notte le chiavi della porta al potestà per persona che voleva entrare, favore solito accordarsi. Entrato inconsideratamente con

<sup>(33)</sup> Michael. Bruti hist, flor. lib. 5.

pochi seguaci, ebbe ardire di occupare Anni il palagio, e far prigione il potestà Pe-di C. trucci, correr la terra, e chiamarla alla 1470 libertà: ma non fu seguitato da alcuno; lo che veduto Giorgio Ginori cav. Ge-rosolimitano, che vi si trovava a caso, radunati pochi fiorentini, l'assalì, lo fece prigione, e condotto a Firenze fu decapitato (34).

(34) Machiav. ist, lib. 7, Cron. Bolognese. Amm. lib. 23.

## CAPITOLO XIII.

## SOMMARIO

I veneziani perdono Negroponte. Personaggi che viaggiano in Italia. La corte di Milano è splendidamente ricevuta in Firenze. Morte di Paolo II. Elezione di Sisto IV. Volterra si ribella ai fiorentini. Stretta dalle truppe, si rende a patti, ma è saccheggiata, Morte violenta del duca di Milano. Stato pericoloso della repubblica fiorentina in caso di guerra.

Anni Mentre piccole guerre eccitate da più di C. piccole cause laceravano quasi conti1470 nuamente l'Italia, e tenevano divisi gli animi dei numerosi principi e repubblichette, il distruttore del greco impero si avanzava colle conquiste nella Grecia, e si accostava all'Italia. Parea che gl'italiani principi dormissero in faccia al pericolo: solo destavansi tratto tratto allo scoppio di un tristo avvenimento maggiore dei consueti, come nel 1453, alla presa di Costantinopoli. Formarono allora delle confederazioni contro il comune nemico, ma

CAPITOLO DECIMOTERZO 91 ricaddero presto nel solito letargo. In Anni quest' anno una strepitosa sventura di di C. nuovo gli riscosse, la presa dell' isola di Negroporte perduta dai veneziani. Essa è l'antica Eubea, e un sottilissimo braccio di mare la divide dall'antica Acaja; e la solita oscura tradizione porta che, come la Spagna dall'Affrica, la Sicilia dall' Italia, da un terremoto fosse l'Eubea staccata dalla terra ferma. L' isola era e popolata, e doviziosa per prodotti del suolo, e per commercio, ed uno dei più ricchi stabilimenti veneti. Fu attaccata l'isola da Maometto II con forze che sono probabilmente esagerate dagli scrittori(t). Secondo la loro testimonianza, 300 navi portarono 70 mila guerrieri, e un'oste innumerabile si avanzava per via di

<sup>(1)</sup> Sanuto Istor, dei Dogi, Rer. Ital, Serip, tom. 22. Cronica bolognese tom. 18. E' vero che questi due scrittori, che non si lessero, il Cronista bolognese contemporaneo, e l'altro di poco posteriore, convengono nel numero delle armate, e dei morti. Il Sabellico sincrono anch'esso, diminuisce l'armata di terra, e riduce tutto a una più giusta misura.

92 LIBRO QUARTO

Anni terra. Se i provvedimenti fatti dai ve-di C. neziani ad assedio incominciato, fos-1470 sero stati presi innanzi, forse quest'isola importante si sarebbe salvata. Non avevano che una flotta di circa 35 galee, che dovette ritirarsi in faccia alla nemica: fecero i turchi un ponte di barche, che congiungeva l'isola colla terra ferma, e attaccarono la forte principale città, l'antica Calcide, colla stessa facilità che una città di terra. Se la flotta preparata per tempo ed accresciuta (ciocchè a quella potente repubblica era assai facile) avesse coll'artiglieria ruinato il ponte, si sarebbero trovati i turchi in grande imbarazzo. Fu realmente accusato di questa mancanza il Canale, Ammiraglio, e perciò disgra-ziato. Si dice che fu consigliato dalla maggior parte a spinger le navi contro il ponte, e tentar così di ruinarlo, quando laflotta turca si era allontanata: i turchi lo temevano, e Maometto ebbe voglia di ritirarsi in terra ferma; ma fu trattenuto da un suo ufiziale, che gli rappresentò lo scoraggi-mento che ne prenderebbero i soldati-Il Canale per far quella o altra operaCAPITOLO DECIMOTERZO 93

zione volle aspettare un rinforzo di na- Anni vi, che giunse il giorno dopo alla ca-di C. duta della piazza. Gli assediati si dife- 1470 sero con indicibil bravura. Dal dì 25 giugno al di 11 luglio si dettero dai turchi alla città quattro orribili assalti: il numero di essi restati morti eccede ogni credenza: ma dove l'esecuzione degli ordini è accompagnata dal favore del padrone, o dalla morte, gli sforzi sono terribili. Nel quarto ed ultimo assalto entrarono i turchi nella città a traverso un gran tratto di muro ruinato. I disperati abitanti la difesero palmo a palmo; ma la più gran parte furono sterminati dal lerro ottomanno. Molti dei principali signori vi furono truci-dati; fra questi Erizzo, a cui Maometto avea promesso la vita, fu segato fra due tavole. La nuova di questa sventura riempì di terrore l'Italia. Il pontefice invitò tutte le potenze italiane ad una lega contro il turco, a cui si unirono la maggior parte: ma quel calore, acceso nell'istante del doloroso avvenimento, presto si estinse, e si ricadde nell'antico sopore. I fiorentini dettero il loro nome in quella lega per

Anni decenza, ma si sarebbero guardati dal di C. prendervi una parte attiva. Miravano 1470 con qualche segreto piacere la disgrazia

e la diminuzione di potenza dei veneziani loro rivali nel commercio: godeva la fiorentina nazione uno special favore di Maometto II per cui nei suoi dominj era rispettata e potea liberamente commerciare (2); nella stessa città di Negroponte tenevano i fiorentini dei ricchi fondachi pieni di sete, e di panni e nella comune devastazione le loro persone e proprietà furono salve (3).

In questo tempo, in cui l'Italia era quasi tranquilla, vari illustri personaggi si mossero viaggiando per curiosità, o per ostentazione, per essa. Circa

(2) Vedi il Saggio Terzo sul Commercio dei fiorentini.

(3) Tanto si raccoglie dalla Cronica di Benedetto Dei, scrittore contemporaneo, e che avea conosciuto Maometto II, e parlato seco. La Cronica è riportata dal Pagnini (Decima). Egli assicura che in Negropoute erano non meno di 50 ragioni o poste grosse dei fiorentini, colla valuta di 400 mila fiorini larghi, tre galeazze, e 8 mila panni e drappi di seta e di oro, n. 700 individui, e che tutto fu salvo.

CAPITOLO DECIMOTERZO 95

a due anni avanti era comparso Fede-Anni rigo III imperatore : il quale però sen- di C. za lusso, e con piccola comitiva appena 1470 degna di un imperatore, andava a Roma a sciogliere un voto. In quest' anno il duca Borso celebre per le sue ricchezze, magnificenza, bontà, e saviezza, fece un viaggio a Roma, vi spiegò la più gran pompa, e dopo il suo ritorno fini di vivere. Forse per emularlo il duca di Milano volle anch'esso fare un viaggio di ostentazione, e portarsi a Firenze, e col pretesto anch'esso di un voto. La corte di Milano, benchè stabilita da un principe vissuto sempre tra l'armi, come su il duca Francesco, avea adottato un lusso, e una pompa asiatica, di cui fu fatta mostra a Firenze, ove portossi Galeazzo Maria colla moglie. Vi fece condurre per servizio della duchessa, e delle sue dame 12 carrette coperte di panni di oro, e di argento, portate a schiena di mulo sull'alpi, 50 bellissime chinee condotte a mano, 50 grossi corsieri con arnesi d'oro, 500 coppie di cani, gran numero di falconi , gli ornamenti dei quali erano argento, oro, e gemme. I cortigiani

Anni e il resto formavano un seguito di 2000 di C. cavalli. Furono il duca e la duchessa 1470 alloggiati e trattati da Lorenzo nel suo magnifico palazzo, ove il duca potè troyare certamente non minor ricchezza, ma eleganza e gusto assai superiore. I pii fiorentini nella divozione quadragesimale furono alquanto scandalizzati dai banchetti e pubbliche feste, le quali però, per accomodarsi al tempo di penitenza, si convertirono in ispettacoli sacri. Invece dunque di balli, di giostre furono rappresentate tre sacre mostre colla medesima pompa, e apparato, che quelle si sarebbero fatte. In san Felice si dette lo spettacolo della Vergine Annunziata: nel Carmine dell'Ascensione al Cielo del Salvatore: in Santo Spirito della venuta dello Spirito Santo. In quest'ultimo spettacolo, il fuoco materiale, che rappresentava il celeste, pose in siamme la chiesa, la quale restò in gran parte distrutta (4).

Morì in quest' anno il papa Paolo II. La sua prima vocazione era stata quella di mercante: avea per seguitarla im-

<sup>(4)</sup> Platina, Vita Pauli.

CAPITOLO DECIMOTERZO 97 barcato già i suoi bagagli, quando la Anni nuova dell'elezione al pontificato del di C. zio materno Condulmiero, ossia Euge- 1471 nio IV gli fece cangiar vocazione, e gettarsi dalla mercatura alla chiesa (5). Non lasciò di se veruna memoria. Una poco onorevole celebrità ritrasse dalla persecuzione di una società di molti innocenti letterati, presa da lui per una adunanza di cospiratori. E' perdonabile in tempi come quei pericolosi un primo shaglio. L'elezione del nuovo papa cadde sul cardinale di s. Piero in Vincula, figlio di un pescator di Savona, che si fece chiamar Sisto IV. Benchè nato bassamente, subito mostrò la voglia straordinaria di dominare, e d'inalzare i suoi, specialmente Piero, e Girolamo Riario, che la decenza chiamava nipoti, e la voce pubblica figli (6). Piero fu creato cardinale con ricchissimo appannaggio, Girolamo

<sup>(5)</sup> Vedi il Tiraboschi che ne parla a lungo: il Corio, la Cron. di Bologna, e l' Ammirato.

<sup>(6)</sup> Che su creduto esser eglino piuttosto sigliuoli che nipoti suoi. Murat. Ann. d'Italia.

Anni sposò Caterina Sforza figlia naturale di C. del duca Francesco di Milano, rice-1471 vendo per dote Imola; ma il papa andava per lui maturando maggiori grandezze. Doveva esser questo papa uno dei più feroci persecutori della casa Medici; benchè cominciasse dal mostrarle il più gran favore. Fu Lorenzo fra i sei ambasciatori mandati a Roma a complimentarlo. Il papa espresse grandi sentimenti di amicizia alla casa Medici, nè fureno sole parole, ma fatti; avendo creati i ministri della ragione Medici suoi tesorieri, e date loro in appalto le ricche miniere della Tolfa. Aggiunse l'elegante dono accettissimo a Lorenzo di due teste antiche di Augusto, ed Agrippa: da tutti i quali favori si scorge quanto amava conciliarsi quella famiglia, e per lei la fiorentina repubblica, volendosene probabilmente servire ai suoi disegni per l'ingrandimento della famiglia Riario (7). La stretta amicizia però cominciò presto a raffreddarsi, forse per non avere ade-

Zo. Fabb. Vita Laur, note 30. 31. e 32.

CAPITOLO DECIMOTERZO 99

rito il papa a crear cardinale Giuliano Anni fratello di Lorenzo, e si convertì poi di C.

nell'odio il più atroce.

Nella pace comune si ribellò ai fiorentini la città di Volterra. Alcune miniere di allume ritrovate nei suoi contorni (8), ne furono la causa: ma le circostanze sono variamente narrate. Le avea la comunità di Volterra date in affitto a Benuccio Cappucci sanese, con cui erano unite in società altre persone e in specie dei siorentini. O in vista del guadagno esorbitante degli associati, o qualunque altro ne fosse il motivo, pretese indi a non molto il pubblico volterrano di cessare il contratto come non fatto colle debite formalità, anzi con frode. Eccitata perciò una vivissima agitazioue, fu dal pubblico magistrato stabilito che la questione si rimettesse al giudizio di Lorenzo il magnifico, che accettò il compromesso;

<sup>(8)</sup> Sono descritte dal cancell. Ivano, Per la strada che va per lo poggio di Bruciano a Matra a dirittura la pieve di Commensano ec. Vedi Cecin. Istor. di Volterra coi comenti del cay. Flaminio dal Borgo.

Anni ma prima che uscisse la decisione, sedi C. guitando nella città le dispute, na-1472 cquero dei tumulti nei quali furono uccise delle persone, e insultati i rettori fiorentini. Mandarono allora dei deputati a Firenze, ma più a sostenere la giustizia del loro operato, che a chiedere scuse, terminando che sarebbe la città restata fedele alla repubblica, purchè, obliando il passato, non si pensasse a esercitare alcun rigore (9). Si disputò in Firenze se si dovea sedare il tumulto coll'oblio e un tacito perdono, ovvero forzare i volterrani a rimettersi all'arbitrio dei fiorentini. Era del primo sentimento Tommaso Soderini, ma Lorenzo dei Medici fu del secondo, facendo vedere che il cedere sarebbe un esempio di debolezza che avrebbe dato animo ai soggetti paesi alla rivolta. Fu seguitato il suo parere: si mandò contro Volterra Federigo di Urbino con sufficienti truppe, dalle quali cinta quella

<sup>(9)</sup> Cecin. loc. citat. vi si riferiscono i documenti pubblici, onde gli si dee più fede che all'Ammirato e ad altri, che narrano diversa mente il fatto.

CAPITOLO DECIMOTERZO IOI

disgraziata città fu obbligata a capito- Anni lare. Ma la licenza dei soldati non la-di C. sciò adempiere ai patti, e un sacco or- 1472 ribile per loro, e vergognoso ai vincitori ne fece la desolazione (10). Il comandante, che forse non lo potè impedire, non volle partecipare del bottino, che colla preda di un libro (11), mostrando anche in mezzo alle armi il gusto per le lettere. Per consolare l'afflitta città vi si portò Lorenzo in persona, vi sparse dei tesori; ma ordinò la costruzione di una fortezza per assicurarne d'avvantaggio la dependen-

1473

(10) Machiav. Ist. lib. 7. Am. Ist. lib. 25. Anton. Ivanus, de bello volater. Rer. Ital. tom. 25. Fabbr. Vita Laur. nota. 34. E' da osservare che Anton, Ivan, di cui si cita l'opuscolo, era cancelliere in Volterra, e perciò a lui si può attribuire o la mancanza di formalità nel contratto, o le frodi di cui si lamentavano i volterrani; onde il suo racconto non merita piena fede.

(11) Questo fu un codice della Bibbia scritto in ebraico che per memoria fece riporre nella sua celebre biblioteca, sostenuto da un'aquila. Sansovino, origine delle case illustri.

Pign. T. VIII.

Anni za (:2). L'autorità che Lorenzo si era adi C. equistata in tutta l'Europa, e la fama f473 della sua prudenza oltre tante prove apparisce dall'istanza fattagli da Luigi XI re di Francia di chiedere a Ferdinando re di Napoli la figlia per isposa del Delfino, e probabilmente questo re, la di cui condotta lo rese odioso ai suoi egualmente che alli stranieri, non era sincero nel trattato; e chiedendo per condizione che Ferdinando si collegasse seco contro il re di Aragona, avea dei fini secondari, ai quali era un pretesto il matrimonio proposto, che a suo talento potea rompere. Ferdinando modestamente rimostrando di non potere senza disonore dichiararsi contro il suo zio, il re di Aragona, declinò l'insidioso trattato. Se però si fosse fatto quel matrimonio vi è tutta l'apparenza che l' Italia avrebbe evitato i mali che soffri nell'invasione di Carlo VIII, il

<sup>(12)</sup> Fu spianata la chiesa di S. Pietro, e il palazzo del vescovo, e ivi si fabbricò la rocca nuova, accrescendo il cassero: dentro quella fu eretta la celebre torre detta il Meschio colle carceri. Cecin. Notiz, di Volterra.

CAPITOLO DECIMOTERZO 103

quale essendo appunto quello, che do- Anni vea sposar la figlia di Ferdinando, non di C. si sarebbe mosso per ispogliare il suo- 1473

cero dei suoi regni (13).

La stretta amicizia che appariva tra il papa e il re di Napoli avea posto in gelosia le due repubbliche di Firenze e di Venezia. Quest' ultima avea anche scoperto che il re di Napoli era suo competitore nel regno di Cipro, cercando di fare sposare al figlio Federigo la reina vedova del re Giacomo. Nata dalla famiglia Cornaro fu scelta a bella posta dal senato per tenere in dependenza quell'isola occupata infine dai veneziani: era in oltre stato sedotto, e tolto ai fiorentini il loro celebre generale Federigo di Urbino, che con poco suo decoro, abbandonati gli stipendi della repubblica, era passato a. quelli del re e del papa. I fiorentini soldarono Roberto Malatesta, e confederandosi coi Perugini e coi Manfredi signori di Faenza, presero cura di tenere 1474

(13) Si veggano le due lettere di Luigi XI e la risposta di Ferdinando a Lorenzo, tratte dall' archivio mediceo e riferite nelle note alla vita di Lorenzo del Fabbroni, nota 37.

104 LIBRO QUARTO

Anni così più disesi i loro confini. Era stata di C. finora poca armonia tra Firenze, e Ve-1474 nezia, ma l'interesse fa e disfà le leghe. Si unirono perciò i fiorentini coi veneziani, ed entrò per terzo il duca di Milano. Lasciarono luogo anche al papa e al re di Napoli di entrarvi, misura usata probabilmente per iscoprirne gli animi. Essi la lodarono pubblicamente, ma si astennero da entrarvi. Il giubileo che Sisto, accorciandone il tempo, volle celebrare, riducendolo al periodo di anni 25, non chiamò gran folla in Roma. Vi si portò più per intrighi politici che per devozione il re di Napoli, e con più saldi vincoli si strinse col papa, che non mirava che all' esaltazione dei nipoti. Queste due leghe comparivano agli occhi dei politici il preludio di vicine ostilità. La prima di esse però ricevette un colpo non piccolo per la morte violenta del duca di Milano, ciocchè sbigottì assai i fiorentini, dei quali era il naturale alleato più dei veneziani, e amico particolare della casa Medici. Congiurarono contro di lui imprudentemente tre giovinetti, Carlo Visconti, Girolamo Olgiato, e

## CAPITOLO DECIMOTERZO 105

Giovanni Andrea Lampugnano. Erano Anni stati educati da Cola Montano bologne- di C. se, maestro di lingua latina in Mila- 1476 no (14). Nello spiegare i latini classici, molti dei quali, scritti nei tempi repubblicani di Roma, non ispirano che sentimenti di libertà, e odio contro i tiranni, faceva loro osservare i passi più animati, applicandoli al sovrano, che macchiato di vizi pubblici e privati, meritava veramente il nome di tiranno. Si riscaldò tanto l'immaginazione di quei giovani, che senza procurarsi i necessari mezzi, o prender le misure per una rivoluzione, determinarono di ucciderlo, arguendo dalle voci di malcontento, che tutti fossero come loro animati da un sentimento di

(14) Si dice che costui fosse fattò frustare dal duca per delitti veri, o supposti. Altri asserisce che il duca fanciullo, avendolo avuto maestro è sofferta da lui la frusta, volle così vendicarsi. Cola, dopo varie vicende, avendo scritta una orazione contro la casa Medici, si dice che preso fosse fatto strozzare; egli era da Gaggio della montagna bolognese. Fantuzzi scrittori bolog, tom. 6.

Anni libertà, e che ucciso il tiranno, il podi C. polo farebbe il resto. Nel giorno di san 1476 Stefano usava il duca andar solennemente al tempio di quel santo; si posero armati di pugnale i tre congiurati all'ingresso, e quando passò, assalitolo con più ferite, l'uccisero in mezzo ai cortigiani. Due dei congiurati, il Lampugnano e il Visconti, surono trucidati dai seguaci del duca. All'Olgiato era venuto fatto di salvarsi, e travestito tentò fuggir da Milano: riconosciu-1477 to, e arrestato morì per mano del carnefice col più fermo coraggio, vantandosi dell' impresa come un Bruto o un Cassio. Era questo giovinetto nell'anno 23 della sua età (15). Fu tale avvenimento più importante di quello che sembrasse alla quiete d' Italia. Il primogenito Giovanni Galeazzo non avea che 8 anni; e benchè riconosciuto pacificamente per duca, i maneggi, gl'intrighi, e la mala fede degli zii involsero poi l'Italia in nuove disgrazie, e causarono la ruina della casa Sforza.

<sup>(15)</sup> Bernard. Corio Istor. milanese. Machiav. Ist. fior. lib. 7.

CAPITOLO DECIMOTERZO 107

Era frattanto la Toscana quieta, giac-Anni chè non fu che un esimero moto quello di C. destato da Carlo da Montone, figlio na - 1477 turale di Braccio. Avido di cose nuove, avea lasciata la condotta dei veneziani per tentare d'impadronirsi di Perugia signoreggiata già da suo padre. Di là ributtato, attaccò i sanesi col pretesto ch'erano debitori di non lievi somme a suo padre. I sanesi crederono i fiorentini gl'istigatori di Carlo; e con loro se ne dolsero. Ma questi, per provar la lealtà della repubblica, intimarono a Carlo di desistere: tornò esso al servigio dei veneziani, e tutto si ridusse in calma (16). Si stava però dai politici coll'animo sospeso osservando le due leglie già da qualche tempo stabilite. Nel caso di una rottura, pareva la più forte quella del papa col re di Napoli, dei quali gli interessi si trovavano perfettamente di accordo. Non erano così bene uniti gli altri tre alleati. La minorità del duca di Milano non prometteva molta energia. I veneziani, rivali nel commercio e nella potenza dei

<sup>(16)</sup> Ammir. Ist. fior. lib. 23.

## 108 LIBRO QUARTO

Anni fiorentini in Italia, non potevano cordi C. dialmente amarne gl'interessi, e una
1477 repubblica, che ha stabili principi e non
è soggetta alle volubili vicende e capricci del principato, avea sempre fisso
nel cuore il preteso torto ricevuto dai
fiorentini, quando aiutando il duca
Francesco a conquistar Milano, impediron loro d'insignorirsi di quel florido
stato. Onde nel caso di guerra, i fiorentini esposti i primi alle forze dei
due potenti alleati, avean tutto da temere, e poco da sperar nei sussidi.



Cap. XIV.



tratta fuori la Spada, e avvolto al Braccio sinistro il mantello prese a difendersi

## CAPITOLO XIV.

## SOMMARIO.

- Odio di Sisto IV e della famiglia Riario contro i Medici. Rivalità dei Puzzi. Da queste due famiglie si trama contro la vita dei due fratelli Medici. Ordine della congiura. Giuliano è ucciso. Lorenzo si difende, e si salva. Vendetta del popolo e dei Magistrati contro i congiurati. Decreti contro la famiglia dei Pazzi.Il re di Napoli e il papa fanno muovere le truppe contro i Fiorentini. Il Papa pubblica l'interdetto contro di essi. Risposta dei Fiorentini. Sinodo di Firenze. Operazioni di guerra. Il Papa scioglie dal giuramento gli Svizzeri. Irruzione dei Turchi nel Friuli. Morte di Donato Acciaioli. Proposizioni d'accordo non accettate dai Fiorentini. Loro vittoria sulle truppe del papa al Trasimeno. Sono sconfitti dal duca di Calabria a Poggibonzi. Resa di Colle. Rivoluzione nel governo di Milano. Lodovico il Moro se ne impadronisce. Pace col re di Napoli. Tregua tra' Fiorentini e i loro nemici. Segreto malcontento dei cittadini. Lorenzo dei Medici si reca a Napoli presso il re. Riesce a staccarlo dalla

1:go col papa. Sua lettera alla Signoria. Surzana è data in mano dei genovesi per tradimento. Accoglienza ricevuta da Lorenzo in Napoli. Si affeziona il re Ferdinando. Trattato tra esso e i fiorentini. Ritorno di Lorenzo alla patria. Maometto II s' impadronisce di Otranto. Spavento di tutta l' Italia, Morte di Maometto. Suo carattere. Ambasciata des fiorentini al papa.

Anni A d una guerra, che dovea porre la fio-di C. rentina potenza sull'orlo della ruina, precedette un orribile attentato disterminare la famiglia dei Medici, attentato, di cui quando si considerano gli attori, il luogo, le circostanze, appena se ne trova un altro eguale nell'istoria. Il papa odiava ora la famiglia dei Medici quan-to sul principio del suo pontificato se l' era mostrato amico. Avea voluto guadagnarne il favore per l'inalzamento del suo nipote, o figlio conte Girolamo Riario; ma Lorenzo, credendo ciò contrario agl' interessi della repubblica, e del·la sua casa, vi si era ora apertamente, or di nascoso opposto. Dopo la perdita d' lmola fatta da Taddeo Manfredi, tentò Lorenzo invano

CAPITOLO DECIMOQUARTO III che non cadesse nelle mani del Riario. Anni Non ignorava il pontefice ch'erano sta- di C. ti dati dei segreti aiuti dai fiorentini 1478 a Niccolò Vitelli, signore di città di Castello, che si era opposto e alle intimazioni del papa di rimettere i fuorusciti, ed alle sue armi. Vedute le ostili intenzioni dei Medici contro la sua casa, il papa di carattere feroce, ed altiero avea concepito un atroce odio contro i Medici, e ne dava le più evidenti dimostrazioni. Vacato l'arcivescovato di Pisa, lo conferì contro il desiderio dei fiorentini, a Francesco Salviati, capitale nemico dei Medici, e il governo siorentino l'impedì per un tempo di prenderne possesso (1). Il papa tolse ai Medici la tesoreria di Roma, e la conferì a Francesco dei Pazzi, famiglia nemica dell' altra. Fino da secoli indietro aveano i Pazzi si-

gnoreggiato molte castella in Valdarno, e osato con altri signori contrastare alla repubblica fiorentina, di cui

<sup>(1)</sup> Era vacato, e conferito nel 1474, e solo nello scorso anno gli era stato dal governo fiorentino dato il possesso.

112 LIBRO QUARTO

Anni avean finito per divenir cittadini. Era di C. adesso divisa la famiglia in due rami. 1478 Uno comprendeva Galeotto, Renato,

Andrea, Niccolò, Giovanni. Formavan l'altro Guglielmo, Francesco, e Giovanni, oltre Jacopo il vecchio, riguardato come il capo della famiglia. Cosimo con occhio di previdenza, conoscendo la rivalità e potenza di questa famiglia, cercò di unirla alla sua, dando per moglie a Guglielmo dei Pazzi Bianca sorella di Lorenzo. Si sece la parentela, e non l'amicizia. Da una parte l'ansietà di dominare esclusivamente, dall' altra la gelosia e rivalità non solo tennero diffidenti le due case, ma apertamente nemiche. Pretendendo Lorenzo, e sdegnando i Pazzi, di depender da lui, erano privati di aver parte al governo. Soffrivano inoltre dei frequenti torti. A Giovanni dei Pazzi apparteneva la pingue eredità di Giovanni Borromeo, avendone sposata l'unica figlia superstite; ma controversa l'eredità da Carlo, nipote del Borromeo, per l'influenza di Lorenzo ne su il Pazzi privato (2) Gli odjandavano

(2) Quasi tutti gli storici asseriscono lo

CAPITOLO DECIMOQUARTO 113 continuamente crescendo. Il più sde-Anni gnoso, e irritabile era Francesco, che di C. perciò abitava la maggior parte del 1458 tempo in Roma, esercitandovi la mercatura, e la carica di tesoriere pontificio. Questa carica lo poneva in stato di aver frequenti conferenze col conte Girolamo, che portava non minore odio ai Medici, conoscendoli contrari al suo stabilimento, e che alla morte del papa farebbero ogni opera per ruinarlo, ciocchè poteva più agevolmente venir loro fatto, per la lega coi veneziani. Trattenendosi in siffatti colloqui fu risoluto di spegnere i Medici: vari furono i progetti (3). Conveniva uccide-

stesso: vi è però qualche monumento in con-

(3) Tentò il Conte Girolamo tirare a Roma Lorenzo con una artificiosa lettera, in cui volea persuaderlo che la sua presenza dissiperebbe ogni ombra di dissapore, che contro di lui poteva essere nell'animo del Papa. Vedi lettera del Conte Girolamo del di 15 gennaio 1478, riferita dal Fabbroni, Vita Laur. n. 67. Che poi si avesse cattiva intenzione contro Lorenzo, se mai vi fosse andato, vedi confessione del Montesecco fra i monumenti di

Pign. T. VIII.

114 LIBRO QUARTO

Anni re ambedue i fratelli a un tempo, giacdi C. chè restandone uno superstite, il col1478 po era mancato. Dopo vari disegni si
ordì una delle più atroci congiure. Per
bene concertarla venne Francesco a
Firenze a indurre in questo disegno
Jacopo; e quantunque si opponesse alle prime, l'autorità del papa finalmente lo persuase (4). Era facile l' uccidere i due fratelli Medici, che disarmati,
e senza guardie, e domestici spesso andavano per la città; ma non così la mutazione del governo senza forze estere.

questa congiura riferiti da tauti, e specialmente nel più autentico, della Scala. Excusatio ec. Pare che Lorenzo non ricusasse assolutamente l'invito, ma si guardò dall' andarvi.

(4) Si legga la stessa confessione del Montesecco. Questo Jacopo Pazzi, dipinto con si neri colori da Angelo Poliziano, forse era il meno scellerato dei congiurati; almeno deve farsegli la giustizia che il giorno avanti all'esecuzione della congiura, nell'incertezza dell' evento, non volendo far sentire ad altri la sua disgrazia, se mai il colpo andava fallito, pagò tutti i suoi debiti, e consegnò ai proprietari le mercanzie che a suo nome si troyavano ap presso di lui, o in dogana.

CAPITOLO DECIMOQUARTO 115 Il far muover queste verso la Toscana Anni avrebbe eccitato del sospetto. La cir-di C. costanza però della malattia del signo- 1478 re di Faenza diede luogo a poter senza sospetto far muover due mila cavalli, e nello stesso tempo mandare a Firenze Gio. Batista da Montesecco, condottiero del papa, e del conte Riario, che dovea essere uno dei principali attori nell'impresa (5). Oltre costoro, uno dei più acerbi nemici di Lorenzo era l'arcivescovo di Pisa Salviati; e fra gli altri conginrati con una vergognosa macchia d'ingratitudine comparisce Jacopo Poggio, figlio del segretario ed istorico, tanto beneficato, ed esaltato dalla famiglia dei Medici (6).A questi si aggiungono due Jacopi Salviati, uno fratello, e l'altro nipote dell'arcivescovo; Napoleone Francesi di S-Ge-

(5) Era stato in Firenze avanti per eccitare all' impresa Jacopo dei Pazzi, e avendo trattato con Lorenzo degli affari del Conte Girolamo, avea concepita per lui grande stima. Vedi la stessa confessione.

(6) Era adesso segretario del Cardinale Riario: avea già scritto un Comento del Trion-

fo della Fama, dedicato a Lorenzo.

116 LIBRO QUARTO

Anni mignano cliente e addetto alla famiglia di C. dei Pazzi, e un uomo il più ardito, e 1478 risoluto di tutti, Bernardo Bandini, a cui la ruina del patrimonio, e i bisogni persuadevano qualunque scelleraggine. Era stato appunto creato cardinale un giovinetto nipote del conte Girolamo Riario, il quale si trovava nello studio di Pisa. Fu esso fatto venire in Firenze, perchè in qualche festa o convito che gli si dasse, si cogliessero insieme i due fratelli Medici . Si fermò il cardinale in un luogo vicino a Firenze, detto la Loggia dei Pazzi, e di là fu invitato da Lorenzo alla sua villa di Fiesole, ove si trovò anche il Poliziano col piccolo Piero figlio di Lorenzo. Ma essendovi mancato Giuliano, non si credette il colpo opportuno. Fecero dir dal cardinale che bramerebbe il di appresso udire la messa in S. Maria del fiore, e veder le ricche suppellettili della casa Medici. Fu perciò invitato da Lorenzo col più ricco apparato. Sapendo però i congiurati che neppur questa mattina Giuliano si troverebbe al convito, ma solo alla messa, deliberarono di eseguir là il colpo; non cre-

CAPITOLO DECIMOQUARTO 117 dendo prudente il più differirlo, per Anni esser nota a troppi la congiura, e per-di C. chè in quel giorno le genti pontificie 1478 in numero di duemila cavalli guidati dal Tolentino, e Lorenzo da Castello aveano ordine di accostarsi a Firenze. Questo giorno di ferocia ed orrore fu il dì 26 aprile, la domenica innanzi l'Ascensione. Si deliberò che il momento dell'esecuzione fosse quello in cui il sacerdote si comunicava (7). Il Montesecco però, che mal volentieri avea preso l'assunto di uccider Lorenzo, atterrito dal luogo, e dal momento dell'esecuzione ricusò di farlo. Ne presero l'incombenza il Piovano di Montemurlo, Stefano Bagnoni, e Antonio Maffei da Volterra, che avea ancor fresca la piaga del sacco dato alla sua patria. Questi due furono destinati ad uccider Lorenzo. Francesco Pazzi e il Bandini, Giuliano (8). Ordinate così le

(8) Narrano alcuni che tardando Giuliano

<sup>(7)</sup> Nove o dieci scrittori di questa congiura non si accordano, asserendo alcuni che il momento destinato fu l'alzar l'ostia, altri la comunione. Ilo seguito il Poliziano, che vi era presente.

Anni cose, venne alla chiesa il cardinale che di C. secondo l'uso fu collocato nel pulpito; 1478 nello stesso tempo comparvero i due fratelli Medici. Giunto il momento dell'esecuzione, il Bandini con un'arme corta trafisse Giuliano nel petto, che presto cadde morto. Francesco Pazzi gettatosi sul cadavere seguitò inutilmente a dargli dei colpi con tanta furia, che ferì malamente se stesso in una gamba. Antonio, e Stefano assalirono nel medesimo tempo Lorenzo: ma o che, previsto il colpo, lo scansasse, o che a caso si movesse, come qualche volta accade, quando gli fu tirato il colpo, o fosse difeso da chi avea d'intorno, andò il primo colpo in fallo, e solo fu leggermente ferito nel collo. Alzatosi animosamente tratta fuori la spada, e avvolto al braccio sinistro il

a venire, andarono a sollecitarlo a casa, il Pazzi e il Bandini; e accarezzandolo tentarono se avesse sotto l'armatura, e di cose sollazzevoli e giovenili parlando, lo condussero al tempio, e se gli posero accanto. Così il Machiavello. Il Valori dubitativamente dice ferunt. (vita Lauren.) Il Poliziano, testimone oculare, non ne parla.

CAPITOLO DECIMOQUARTO 119 mantello, prese a difendersi, aiutato Anni da Andrea, e Lorenzo Cavalcanti suoi di C. domestici, il primo dei quali fu ferito. 1478 Accorsa gente, e circondato dai suoi, fu condotto in sagrestia, e serratene le porte, diseso dal furore del Bandini, che dopo avere ucciso Giuliano, e Francesco Neri amicissimo di casa Medici, lo cercava per compiere il delitto. Il rumore, il tumulto della chiesa non può spiegarsi. Innanzi alle porte della sagrestia si era intanto adunata una schiera di partitanti dei Medici, i quali dimandavano di Lorenzo ad alta voce. Sigismondo della Stufa (9), amicissimo dei Medici, montato in alto riconobbe il drappello degli amici: furono aperte le porte, e su Lorenzo condotto a casa. Intanto l'arcivescovo Sal-

<sup>(9)</sup> Questo gioviue è probabilmente quello, in morte della cui sposa Albiera degli Albizzi scrisse il Poliziano P elegantissima elegia, ove ha parlato delle feste che si facevano a Firenze per San Giovanni, e assai imaginosamente ha personificato la febbre maligna. Suo padre dovea troyarsi la mattina al convito sol Cardinale.

Ami vinti, che secondo il concertato doveva di C. trueidare e imprigionare la signoria, 1478 si era mosso prima dell'esecuzione del-

l'attentato, conducendo seco molte persone, tralle quali dei fuorusciti perugini e il Poggio. Giunto al palazzo lasciò dei seguaci sulla porta, perchè quando si fosse levato rumore, l'occupassero. Sale l'arcivescovo in aria di parlare al gonfaloniere: gli altri suoi seguaci si ascondono nella cancelleria, e involontariamente visi chiudono, giacchè le porte erano fatte in maniera, che serrate non si potevano neppur di dentro senza le chiavi aprire. Cesare Petrucci gonfaloniere, che pranzava insieme colla signoria, sentendo la venuta dell' areivescovo, si alzò da tavola, andando a riceverlo in altra stanza. Postisi a sedere, l'areivescovo, che per arrestar lui, e tutto il resto della signoria attendeva invano i compagni, che racehiusi non potevano comparire, turbato cominciò a parlare così sconnessamente, mutando colore, voltandosi spesso verso l'uscio, e spurgando, che il gonfaloniere, usato alle cospirazioni e ai tumulti, essendosi trovato in tanto

CAPITOLO DECIMOQUARTO 121 pericolo a Prato, prese sospetto di ciò Anni che veramente era; e saltato fuori del- di C. l'uscio, trovato il Poggio, presolo pei 1478 capelli lo gettò a terra, e chiamato aiu-to, arrestò l'arcivescovo e alcuni seguaci. Quelli che si trovavano a basso udito il romore, aveano occupata la porta principale; ma così divisi non poterono secondarsi . Nello stesso tempo, udito tumulto nella piazza, si vide Jacopo dei Pazzi, che, invece di Francesco inabile per la ferita, si era posto alla testa dei suoi, e chiamava il popolo alla libertà. Fu dalle finestre del palazzo salutato coi sassi, vituperato dal popolo attaccato troppo alla liberalità della casa Medici, e sgridato fino dal cognato Serristori. Udito la signoria dalle finestre il tragico avvenimento di Giuliano, recuperata la porta, e preso il resto del seguito dell'arcivescovo, parte furono trucidati, parte senza perdere un momento appiccati alle finestre del Palagio, fra i quali l'arci-vescovo, e il Poggio. Il giovanetto cardinale, senza saperlo passivo istrumento di questa tragedia, era stato con difficoltà salvato nella chiesa dall' ira del-

Anni l'infuriato popolo, e condotto in sicudi 6. ro nella casa dei Medici; indi nel con-1478 vento della Nunziata, e nel 12 giugno fu lasciato partir per Roma (10 . Quasi tutta la città corse a casa di Lorenzo, per averne le nuove, gridando la nota ed amica voce Palle, Palle stemma dei Medici. Si fece egli alla finestra col collo fasciato, ringraziando il popolo, e consigliandolo ad agire con posatezza, giacche correva da ogni parte non solo sui congiurati, ma anche sui sospetti. La casa dei Pazzi fu la prima ad essere assalita dalla plebe. Vi era il solo Francesco ferito nel letto. Tratto a forza nudo, e semivivo al palazzo, fu alla stessa finestra e sul corpo dell' arcivescovo appiccato. Questo ancor semivivo addento il nudo petto di Francesco, e colla di lui mammella fra identi stretti dalla convulsione della morte, e cogli occhi furiosamente aperti fu trovato quando i cadaveri si fecero cader sulla piazza. I due Jacopi Salviati ebbero la stessa sorte: furon presi quasi

<sup>(10)</sup> Codice 67, della Badia fior, citato dal

CAPITOLO DECIMOQUARTO 123

tutti i Pazzi o in Firenze nascosti, o Anni mentre fuggivano, e il Montesecco con di C. molti dei suoi: nè si salvarono che Ber- 1478 nardo Bandini, e Napoleone Francesi. I due sicari destinati a trucidar Lorenzo, Stefano, e il Maffei, scoperti in Badia, ove si erano nascosi, tratti a furia di popolo, troncate loro l'orecchie, e il naso, e percossi continuamente da pugni e schiassi, furono impiccati; e appena si trattenne il popolo da met-ter le mani su quei religiosi, perchè gli avevano nascosti. Tutti gli altri o soguaci dei Pazzi, o dell'arcivescovo, o del Montesecco furono trucidati al numero di 70; e le loro membra disperse, o strascinate per le strade. Ma orribile soprattutto fu lo spettacolo del vecchio Jacopo Pazzi. Dopo l'inutile tentativo di sollevare il popolo, fuggitosi ed arrestato nel passar l'Appennino dagli olpigiani, condotto a Firenze, era stato impiccato e sepolto nella tomba dei suoi maggiori. Il superstizioso popolo, che credea la sua anima perduta, per le bestemmie che al gioco, e in qualunque occasione di collera solea vomitare, onminciò a mormorare ch' ei fosse sepolto

Anni in luogo sacro, attribuendo a questo di C. preteso sacrilegio le continue dirotte 1478 pioggie, che affliggevano le campagne.

Una folla di contadini corse a Firenze. e domandò tumultuariamente che fosse tolto dal luogo sacro. I magistrati deboli, o superstiziosi lo fecero dissotterrare, e seppellire lungo le mura, ma notato il luogo, i fanciulli avendo scavato il terreno lo strascinarono col capestro al collo per Firenze, lo condussero alla sua casa, e l'attaccarono all'uscio. I magistrati lo fecero gettare in Arno; ma gonfio il cadavere per la putrefazione, restò lungamente a galla, trasportato dal fiume: tristo spettacolo del cambiamento di fortuna (11). Al

(11) Le medesime follie superstiziose sono da per tutto. Queste medesime pioggie, per cui fu dissotterrato Jacopo Pazzi, continuate per tutto il mese di giugno, dettero origine a un simile spettacolo in Piacenza. Diar. Parmen. rer. ital. tom. 22. Sepultus fuit anno 1478 mense junio, ecclesia s. Francisci quidam civis nomine Franciscus de Pizzicardis maximus et crudelis usurarius cum veste berrettina, et cordone s. Francisci. Cum pluvia foret ingens et continuata, orta est fama in

Montesecco, dopo un lungo esame, fu Anni mozza la testa sulla porta del bargel- di C. lo. Svelò esso tutto l'ordine della con- 1478 giura: apparve che si era tramata in Roma fra i Pazzi, e il conte Girolamo. Oltre il supplizio, ebbero i congiurati una più durevole infamia, dipinti sulle mura del palagio del potestà dal celebre pennello di Andrea del Castagno, appiccati pei piedi; e la maestria del pittore nell'esprimer vivamente gli atti e i sembianti, vi chiamava sempre

populo, quod dicta pluvia nunquam cessaret. donec corpus dicti usurari esset in sacrato. Pueri civitatis quasi omnes dicto corpore ab episcopo requisito, eoque recusante, iverunt simul uniti ad dictam ecclesiam, portas dejecerunt, ipsumque corpus e sepulcro avulserunt, et dicto cordone quo cintus erat appenso ad collum per civitatem traxerunt .... Quaedam vetula, et vidua cum stanga exivit de domo caput mortui percutiendo et dicendo: rendimi le mie uova. Haec enim vetula habuerat ab eodem unum ducatum ad usuram pro quo singulo die dabat de interesse ova duo recentia.... et fuit dejectus tandem in flumine Padi, et fuit mirabile quod pluvia illico cessavit.

126 LIBRO QUARTO

Anni maggior folla di spettatori, che ammidi C. rando l'artefice esecravano sempre più 1478 i traditori. Nello stesso tempo tre figure in cera di Lorenzo furono modellate con la direzione di Andrea dal Verrocchio, e dedicate a tre chiese in voto(12);e Antonio del Pollaiolo consacrò alla casa Medici un più durevole monumento, due medaglie in bronzo con le teste dei due fratelli. Fu Giuliano ucciso nell'anno 25 di sua età: lasciò un figlio naturale, Giulio, che divenne pontefice(13).

- (12) Coi vestiti coi quali ricevè la ferita, e coi quali si affaccio alla finestra, in Chiarito, alla Nanziata, a s. Maria degli Angeli di Assisi. Vasari Vita del Verrocchio.
- (13) È varia l'opinione sal tempo della nascita di Giulio. Alcuni lo dicon nato dopo la morte del padre: come nei monumenti citati nelle note alla raccolta degli scrittori della congiura dei Pazzi, si può vedere. Il Machiavello, il Cafferio differiscono: vi si riterisce la Cronica di Badia, nella quale dicesi che questo bambino erà nato da un anno, che Antonio da s. Gallo andò ad avvisar Lorenzo, che si trovava presso di se quel fanciullo, nato da una Gormi amica di Giuliano, e

CAPITOLO DECIMOQUARTO 127

Fu decretato che si togliessero da Anni qualunque luogo le armi dei Pazzi, che di C. si abolisse il nome della via, e non più 1478 nel sabato santo dal duomo fosse condotto a casa Pazzi il carro colla macchina del fuoco di artifizio, che la verità o la favola di un antico avveninento avea da gran tempo stabilito(14). I giorno appresso dell' esecuzione del-

che Lorenzo andò a vederlo, e lo laseiò alla cura di Antonio fino al settimo anno. Il Nardi poi non citato in quella raccolta, dice: Il canciullo fu portato a casa dei Medici che appena Lorenzo non era guarito; e se non cosse stata l'intercessione, e autorità dell'avola Mona Lucrezia de' Tornabuoni molto affeziorata al sangue suo, come naturalmente sogliono esser l'avole, forse non sarebbe stato ricevuto, nè allevato come figlio di Giuliano ec. Nardi ist. lib. 6. Aggiunge più sotto, che per attestato del fratello della donna, e di alcuni religiosi, era quella donna vera moglie di Giuliano, onde non vi u hisogno di dispensa per farlo cardinale.

(14) Moltissimi sono gli scrittori della conciura dei Pazzi, onde abbiamo tratte le noticie. Sono la più parte riuniti in un volume

tampato dall'Adimari in Napoli.

128 LIRRO QUARTO

Anni la congiura, fu annunziato che Frandi C. cesco da Tolentino dai confini d' Imo-1478 la, di cui era governatore, avea penetrato negli stati della repubblica, e Lorenzo da città di Castello per la parte di Siena: ma nello stesso tempo fu noto come Giovanni Bentivoglio, capo della repubblica bolognese, amicissimo dei Medici si era mosso in loro aiuto per la parte del Mugello. Sarebbe stato della dignità del capo della C. religione il disapprovare, almeno palesemente un sì atroce misfatto: la rabbia di vedere fallito il colpo non fu mitigata dalla restituzione fattagli del nipote, e dall'umile perdono domandato dai fiorentini per aver fatti morire degli ecclesiastici: anzi Donato Acciaioli colà mandato per implorarlo, si trovò in pericolo di esser racchiuso in Castello. Volle tentar colla forza aperta ciocchè non avea potuto ottener colle insidie. Eccitato sempre più il re di Napoli, fatto loro capitano generale Federigo duca di Urbino; radunate quante più truppe potevano, le spinsero sollecitamente in Toscana, mostrando col fatto, se fossero mancate

CAPITULO DECIMOQUARTO 1/20 altre prove, quali erano gli autori del- Anni l'atroce attentato. Le prime ostilità fu-di C. rono contro le sostanze dei fiorentini 1478 depredate, e confiscate dai loro nemici. I fondachi,i banchi,che questi ricchi mercanti aveano nei domini del papa e del re di Napoli, porsero un ampio bottino all'avidità loro. Siprepararono contro le ostilità i fiorentini, ed eletti i dieci della guerra, tra i quali Lorenzo, presero ogni cura di soldar truppe e capitani. Già anche il duca di Calabria si era mosso, e unitosi al duca di Urbino, per la parte di Montepulciano aveano attaccati gli stati della repubblica. In mezzo a questi movimenti, perchè non restasse più alcun dubbio sul motore della congiura e sull'odio di lui contro i Medici, ecco giungere a Firenze un trombetta del duca di Calabria, con un breve di Sisto, in cui si scagliano i fulmini del vaticano contro Lorenzo, e i fiorentini magistrati. Si adducono per motivi dello sdegno del papa l'aiuto dato al Vitelli, a Carlo da Montone, ed altri fatti vaghi ed incerti, alcuni dei quali, benchè veri, non si potevano con evidenza asserire. Si arresta poi declaAnni mando (15) sulla pena, e gli strazi fatti di C. all' arcivescovo di Pisa, e ad altri se-1478 condo lui buonissimi ecclesiastici, senza che si faccia parola in tutto il breve dei loro misfatti; si conclude che il papa non potea tollerare che Lorenzo fosse il tiranno della repubblica; che era stato perciò obbligato a prendere l'armi non contro i fiorentini, ma contro Lorenzo; che se ne cacciassero lui, offriva loro la pace e temporale e spirituale; altrimenti la guerra: e poneva la repubblica sotto l'interdetto. Questa misura, che in una città per lo più addetta alla divozione dei pontefici, ed assai religiosa produceva un grand' effetto, era presa per gettar tutto l'odio

(15) Furore succensi et diabolica suggestione vexati, ac tamquam canes ad efferam
rabiem ducti.... proh dolor atque inauditum
scelus! in Archiepiscopum manus violentas
iniecere, quod ne dum referre, sed meminisse horremus, multosque alios presbiteros
et ecclesiasticos viros bonae conditionis et
famae partim suspendi... et deterrima prioribus ag rediendo Raphaelem Cardinalem,
quum missarum solemnibus interesset capere
et capi mandarent.

CAPITOLO DECIMOQUARTO 131 della guerra sopra Lorenzo. Egli per- Anni ciò, chiamato a parlamento in palagio di C. un gran numero di cittadini, disse: che 1478 se la sua morte o il suo esilio potevano salvar la patria, non esiterebbe un momento a sacrificarsi per la pubblica salvezza: che gli doleva solo di vedere il vicario di Cristo in tempi così pericolosi, in cui dalle armi ottomanne era minacciata tutta l' Europa, invece d'impiegar le sue cure in riunire i principi cristiani alla comune difesa, si rivolgesse alla ruina di un miserabil privato: concluse che si gettava nelle loro hraccia, e che se lo credevano utile, si sarebbe ritirato dalla città, cedendo alla sua mala sorte. Commossi i cittadini, lo animarono, mostrandosi pronti a sostener la guerra per una sì giusta causa. Fu risposto al breve di Sisto colla forza e dignità conveniente a un magistrato repubblicano : non n'era difficile la confutazione. Voi ci dite, replicano i fiorentini, che vi sta a cuore la nostra libertà, che Lorenzo dei Medici è un tiranno, e ci comandate di cacciarlo; ma come sa-

remo liberi, se dobbiamo obbedire ai

Anni vostri comandi? Voi lo chiamate tidi C. ranno, la pluralità dei cittadini lo ap-1478 pella nostro difensore; ne alcuno ne abbiamo che lo avanzi nella vera pietà, e religione. Si toccano poi di passaggio i crudeli avvenimenti della congiura, l'assassinio di Giuliano, il miracoloso scampo di Lorenzo, le cure prese di salvare il cardinal suo nipote, e si demanda se queste son le cause del suo sdegno. Si passa a mostrare i servigi prestati alla religione, e alla santa sede dalla casa Medici. Dopo la confutazione di tanti mendicati pretesti, si finisce col rammentargli chi egli è, e qual sia il suo uffizio (16), protestando con tutta la fermezza che la repubblica combatterà con tutta l'energia per la

(16) Indue, indue beatissime Pater, melio-

libertà, e la religione (17). Sprezzato

rem mentem ec. Vedi nota seg.

<sup>(17)</sup> Fra tanti documenti, che si sono stampati per la celebre congiura dei Pazzi, non dovea trascurarsi questa risposta, molto più che da tutti si riferisce il breve. Abbiamo creduto conveniente il riportarla in fine del volume, docum. num. I, come si trova nel-

l'interdetto, che i più dotti canonisti, Anni e teologi di Firenze e dell' università di C. di Pisa (18) mostrarono ingiusto, e per- 1478 ciò insussistente, fu ordinato che si tenessero aperte le chiese, si celebrassero i divini uffizj; e indi fu fatta una relazione dell' accaduto a tutti i principi. Che nello stesso tempo si celebrasse in Firenze nella cattedrale un sinodo responsivo al breve del papa, benchè da alcuni storici assai posteriori al fatto

l'archivio delle riformagioni, registro delle lettere estere.

Essa è stata stampata da poco in qua e riportata nel MAGAZZINO ENCICLOPEDICO del sig.
Millin, aprile di questo anno 1814. Si noti
che il MS. di questa storia è autografo, onde
non può cader dubbio, che l'autore sia stato
prevenuto nel ritrovamento di questa importantissima lettera. Nota degli Edit.

(18) Bartolomm. Socino, Francesco Aretino, Lancillotto, Decio, Bolgarino, Andrea Panormita, Pier Antonio Cornio ed altri. L'Aretino per questo suo parere stampato fra Consilia, seu Responsa si trovò in gran pericolo. In Siena fu chiesto dall' ambasciatore di Napoli, ma negato e difeso dal governo. Epist, ad Lauren.

Anni sia posto in dubbio, non pare secondo di C.i canoni storici che possa negarsi. Il 1478 documento autografo esiste nell' archivio vecchio, scritto di mano di Gentile da Urbino vescovo di Arezzo, evi si nota il giorno della celebrazione(19). Se fosse stato un progetto senza esecuzione, come mai vi sarebbe la data? L'istorico Machiavello, che all'avvenimento della congiura dei Pazzi si trovava fra il nono e decimo anno della sua età asserisce con tutta la sicurezza che il Sinodo fu celebrato. Michel Bruto, benchè assai posteriore, che cerca con ogni suo potere di contradirgli, pure conferma il parere di Machiavello, e aggiunge che il pontefice se ne lagnò altamente (20). Queste prove giungono

(19) Nel fine: Datum in Ecclesia nostra Cathedrali s. Reporatae, 23 Iulii 1478.

(20) Si riferiscono a lungo le lagnanze del pontefice, his. flor. lib. 7. Postremo quum nandum sibi satis esse factum arbitrarentur nisi in divinam et sucrosanctam potestatem suevirent, eorum imperio per Etruriae pontifices, concilio indicto, adversus majorum mores, qui unum tantae rei in terris auxtorem romanum pontificem perpetuo agnove-

all'ultima evidenza colla notizia che il Anni sinodo fu in quel tempo stampato : e di C. benehè un timoroso rispetto verso la 1478 santa sede ne abbia fatto sparire tutti gli esemplari, n'esisteva uno in questi ultimi anni veduto dal dottor Lami nella biblioteca forse Strozziana, che il devoto possessore probabilmente distrusse, non avendo (come pare) permesso al Lami di nominarlo (21). Or come supporre, che il Vescovo Gentile osasse di stampare una manifesta im-

runt... provocare ad gentium omnium futu-

Si aggiunga a tutto ciò che il diligentissimo Ammirato, che nell'istoria, forse per mire particolari, tiene su questo articolo un misterioso silenzio, nei suoi ritratti, ove parla con più franchezza, asserisce anch'egli senz' alcun dubbio che il concilio fu celebrato.

(21) Lami lez. di antichità toscane, prefazione p. cxxxv. Un altro esemplare n'esisteva in Venezia nella biblioteca del conte Trifone Urachiers, consultore della serenissima repubblica Il sig. abate Morelli bibliotecario di san Marco ebbe in mano quella copia, e me ne dà conto nella lettera, che riportasi nel documento Il in fine del volume.

Anni postura, e che nessun pio fiorentino in di C. quel tempo o poi ne lo accusasse, e la 1478 trasmettesse ai posteri? Niun' altra cosa manca a compiere la più evidente di-

manca a compiere la più evidente dimostrazione, che il trovar le lettere di
convocazione; le quali però per l'accennata causa, come gli esemplari stampati, possono essere state soppresse. E
veramente l'espressioni di cui si fa uso
in questo sinodo escono dai limiti di
ogni moderazione, e decenza, tanto convenienti in specie a un ceto di ecclesiastici.

Terminata la guerra di parole, e di armi ecclesiastiche fu di mestiero prepararsi a quella reale. L'esercito nemico condotto dal duca di Calabria e da Federigo di Urbino era giunto nel territorio fiorentino per la parte del sanese, giacchè quella repubblica favoriva il papa, e il re di Napoli; e arrestatosi prima presso Montepulciano, parea volesse tentare un colpo su Valiano.

Le truppe fiorentine erano inferiori in numero di un terzo, onde marciavano in osservazione, fuggendo ogn' impegno. I nemici inoltrandosi presero

CAPITOLO DECIMOQUARTO 137 alcuni piccoli castelli, e specialmente Anni la Castellina, luogo forte, che gli trat-di C. tenne davanti circa a 40 giorni (22), 1478 consumando così un tempo ai fiorentini prezioso, perchè intanto giunsero loro rinforzi, specialmente dal duca di Ferrara, che fu dichiarato capitan-generale. A veano soldati ancora altri nfiziali come Orsino conte di Pitigliano, Ridolfo Gonzaga ec. Erano però lenti, e scarsi gli aiuti dei veneziani. Il re di Napoli, vedendo che importanti soccorsi sarebbero venuti ai fiorentini da Milano, per occupar quel governo in maniera che non pensasse alle cose di Toscana, oprò in guisa, che Genova gli si ribellò ritornando al solito governo di un doge . Favorirono questa impresa gli zii del duca di Milano, che nella minorità del nipote, volendo comandare, e dalla duchessa madre obbligati a partire, eccitarono insieme con Roberto Sanseverino quella mutazione.

Pign. T. VIII.

<sup>(22)</sup> Diarj sanesi di Allegretto Allegretti, rer. ital. tom. 23. Vi si trovano tutte le operazioni militari giorno per giorno, essendovi l'autore in azione pei sanesi.

Anni Non ne trassero però il frutto sperato, di C. perchè la duchessa, stimando più op-1478 portuno aver pace che guerra coi genovesi, si accordò con essi cedendo loro il castelletto; e i suoi cognati col Sanseverino, e col loro seguito si volsero ai danni dei fiorentini verso Pisa . Nè qui si arrestarono le due potenze nemiche. Per sempre più infestare il duca di Milano, gli eccitarono contro gli Svizzeri. Si erano veramente obbligati con giuramento, mediante una somma di denaro di star seco in pace:ma il papa, gli aveva sciolti dal giuramento, onde mossi improvvisamente assalironogli stati del duca : ma repressi dai di lui condottieri, si trovarono obbligati a levare l'assedio da Como, e senza un fortuito accidente restavano intieramente distrutti dalla guarnigione di Bellinzona(23. E tanto potevano le picche, e i piccoli interessi, che mentre un nemico comune e potentissimo minacciava a tutta l'Italia, e alla cristiana religione l'ultimo esterminio, un re di Napoli unito col capo della religione,

<sup>(23)</sup> Diar. parin. rer. ital. t. 22.

CAPITOLO DECIMOQUARTO 139 per impedire ai veneziani di dar vigoro- Anni si soccorsi ai fiorentini oprò col suo ge- di C. 1478 nero re di Ungheria in guisa, che dasse il passo ai turchi dei quali 15 mila uomini di cavalleria fecero un' irruzione nel Friuli, posero l'assedio a Cividal, difesa bravamente da Carlo da Montone (24). I nemici dei fiorentini per l'altra parte facevano dei progressi, e stringevano forte il Monte San Savino, luogo assai importante per la posizione. Si era colà avanzato l'esercito fiorentino assai rinforzato, condotto dal duca di Ferrara, e si era situato in maniera da danneggiare gli assedianti, i quali volendo combattere erano obbligati a farlo con svantaggio. Presero perciò il compenso di domandare una tregua, appena sperando ottenerla: tuttavia con loro meraviglia l'ottennero, utile a loro soli, giacchè agli assediati intanto mancavano i viveri, onde furono forzati sotto gli occhi del fiorentino esercito a capitolare nel di 8 novembre, prima che spirasse la tregua, senza la quale erano in necessità i ne-

(24) Diar. parm.

Annimici di ritirarsi. Non può intendersi di C. questa operazione senza porvi dell'in1478 capacità, o mala fede, il sospetto delle quali cade sul duca. E' vero che nell'esercito fiorentino erano assai dispareri: onde forse il generale non potè profittare delle circostanze. Intanto, venuto il verno, e il tempo di ridur le genti alle stanze, ei ritornò a Ferra-

ra (25).

Era già stato mandato ambasciatore in Francia, per chiedere a quel re soccorso Donato Acciajoli uomo chiaro nelle lettere latine, e greche, utile negli affari politici alla patria, che morto in viaggio, fu onorato di pubbliche esequie, stabilita dalla repubblica la dote alle figlie, e dati alla famiglia dei privilegi. Gli fu sostituito nell'ambasciata Guid-Antonio Vespucci. Frutto di essa fu la venuta in Firenze degli oratori di quel re, che fecero sapere alla repubblica come passavano a Roma prindurre il papa alla pace, con protestare che altrimenti sarebbe il loro re

<sup>(25)</sup> Machiav. lib. S. Ammir. lib. 24. Michael Brut. lib. 7. Diar. San.

CAPITOLO DECIMOQUARTO 141 obbligato a prender le parti dei fioren- Anni tini. Non si fece però alcun frutto, ben-di C. chè anche gli ambasciatori dell' impe- 1478 ratore chiedessero al papa lo stesso, avendo egli fatto delle dimande, che portate a Firenze non furono accettate. Se queste erano, come narra l'Am- 1479 mirato, che i fiorentini chiedessero perdono al papa, che facessero dir messe per l'anime dei morti nella congiura, che si cancellasse la pittura disonorevole dell'arcivescovo, e che si rindennizzasse il papa delle spese o in denari, o col cedere San Sepolcro, con altre bagattelle (26); pare che i fiorentini dovessero accomodarsi: giacchè si sarebbe spenta una guerra pericolosa, che minacciava la ruma alla repubblica, e l'esterminio alla casa Medici, per mezzo di una quantità di denaro, il di cui doppio, o triplo si dovea spendere nella continuazione della guerra. Convien

(26) Ammir. ist. lib. 14. Fra le condizioni ve n'era una, taciuta dall' Ammirato, che rompeva ogni trattato, cioè di consegnare al papa o espellere Lorenzo de' Medici, come attesta Jacopo Antiquario presso il Rainaldo. Annal. eccles. an. 1479.

142 LIBRO QUARTO

Anni dire che o le offerte non fossero tali, o di C. che non si conoscessero sincere, non 1479 parlandosi specialmente del re di Napoli. Avvicinandosi la primavera, aveano i fiorentini presi dei vigorosi provvedimenti per la guerra. Oltre il duca di Ferrara, era ai loro stipendi, quello di Mantova, già giunti ambedue con gagliardi rinforzi . In oltre, avendo i veneziani fatto pace col turco, concesserò ai fiorentini Carlo da Montone, insieme con Deifobo dell' Anguillara colle loro bande . Furono questi spediti sul pisano, ove si trovavano a danno dei fiorentini i fuorusciti milanesi col Sanseverino, che aveano avuto ardire di venire fino alle porte di Pisa, porre il fuoco all'antiporta, e devastar le campagne. Alla nuova della venuta delle truppe fiorentine, vedendosi incapaci a contrastare, dal Serchio, su cui erano accampati, si ritirarono per la Lunigiana nel genovesato. Essendo occorso alle genti fiorentine per le necessarie operazioni della guerra di passar sul lucchese, risvegliata l'antica gelosia, si sollevò quella città, e Piero Capponi ambasciatore della fiorentina repub-

CAPITOLO DECIMOQUARTO 143 blica si salvò a fatica. Sbrigati da que- Anni sti nemici i fiorentini rivolsero tutte le di C. loro forze verso il sanese, e Carlo da 1479 Montone, e Deifobo si unirono all'esercito del duca di Ferrara fra San Gemignano, e Colle. Si trovarono insieme pertanto le bande sforzesche e braccesche, fralle quali non erano ancora affatto spente le antiche rivalità. Conoscendosi dai generali il pericolo di tenerle insieme, su pensato di mandar coi suoi contro Perugia Carlo nemico del papa, e il di cui nome era caro a quella città. Nello stesso tempo, per travagliare in più luoghi il pontefice, e distrarne le forze, eccitarono Niccolò Vitelli a tentar d'impadronirsi di città di Castello, e cacciarne Lorenzo partitante del pontefice; lo che, quantunque non gli venisse satto, dando il guasto al paese, pose in grande angustia quella città. Carlo dall'altra parte, mentre marciava colle più belle speranze sopra Perugia, morì inaspettatamente. Questo evento diè coraggio ai nemici, che deliberarono di andare ad attaccare i fiorentini; ma questi, guidati da Roberto Malatesta, col consi144 LIBRO QUARTO Anni glio di Jacopo Guicciardini andaron lo-

di C. ro risolutamente incontro, ed ebbe luo-1479 go un'azione assai viva sul lago Trasimeno; e quasi nello stesso luogo ove Annibale sconfisse gli antichi romani, Roberto ruppe i moderni papalini, gnidati da Marco da Capua, con diverso contrasto, e conseguenze (27). Questa vittoria recò gran gioia ai fiorentini . e prometteva quasi sicuro l'acquisto di Perugia, quando si cambiò stranamente la scena. L' altra parte dell' esercito fiorentino sotto il comando dei duchi di Ferrara, e di Mantova, si era postato a Poggibonzi peri impedir gli avanzamenti del nemico. L'avidità delle truppe nella divisione della preda, onde avevano spogliate le campagne, eccitò delle discordie, e si fu presso a venire alle mani: vi si uni ad accrescerle la parzialità dei comandanti; e dopo vari tumulti, i dissapori, le gelosie, e qualche altra causa fecero che il duca di Ferrara si parti co' suoi, lasciando l'esercito indebolito, e mal concorde.

<sup>(27)</sup> Diar. parm. Machiav. ist. lib. 8, Mich. Bruti hist. lib. 7. Amm, ist. lib. 24.

CAPITOLO DECIMOQUARTO 145 Non fu ignota la situazione al duca di Anni Calabria, che cercò trarne profitto; e di C. mosso rapidamente da Siena l'esercito, 1479 venne ad attaccare i fiorentini. Era il loro campo in una vantaggiosa posizione, ben guernito di artiglieria, e superiore in numero ai nemici. Con questi vantaggi però, tanto può l'anarchia, appena sostennero di veder la faccia del nemico: sparso un terrore panico, senza saperne la causa, presero precipitosamente la fuga. Di rado si è veduta viltà somigliante: bagagli, artiglierie, tende, viveri, tutto fu lasciato in preda al nemico, che vinse senza combattere. I contadini, e i ricchi terrazzani della Val di Pesa, e Val d'Elsa, impauriti per la fuga vergognosa del principale esercito, si ricovrarono in folla colle loro sostanze in Firenze, empiendo di terrore la città e il contado. Convenne richiamar frettolosamente il Malatesta, che forte stringeva la città di Perugia, la quale avea già chiesto di aggiustarsi coi fiorentini . Fu ordinato a quel capitano di arrestarsi colle sue genti a San Casciano per coprir così la pianura di Firenze dalle incursioni.

146 LIBRO QUARTO Anni Ma se il duca di Calabria fosse dopo la di C. vittoria marciato rapidamente a Firen-1479 ze, avrebbe ridotto la città a mal partito: la preda lasciata dai fiorentini fu probabilmente la salvezza loro: trattenendosi soverchiamente i nemici nella divisione delle spoglie, dettero agio al Malatesta di giungere e di fortificarsi in San Casciano. Liberata Perugia, le truppe papaline, non avendo ostacolo, fecero una scorreria sul cortonese, ed aretino contado, mentre per altra parte il duca di Calabria, preso Poggibonzi, Vico e Certaldo pose il campo intorno a Colle, luogo ben munito e di molta importanza. La repubblica fece avanzar l'esercito di San Casciano per tentar la liberazione di quella piazza; un corpo di 5 mila uomini si portò a San Gemignano, ma niun atto di valore accompagnò questa impresa, e un esercito non inferiore ai napoletani fu spettatore della resa di Colle: indi le truppe imbelli di quei tempi cercarono i quartieri d'inverno, benchè ai primi di novembre : nè s' intende come Alfonso non profittasse della costerna-

zione dei fiorentini, e del coraggio che

capitolo decimoquanto 147 ai suoi dato avea la vittoria per prose-Anni guir le conquiste. La dilazione era as-di C. sui favorevole ai vinti, che aveano il 1479 tempo di riprender forze e coraggio; ma i generali erano spesso obbligati a secondar la voglia delle truppe, che amanti del riposo e dell'ozio volean

Intanto una rivoluzione nel governo di Milano nocque davvantaggio agl'interessi dei fiorentini. L'irrequieto zio del duca, Lodovico il Moro, che mirava da gran tempo al dominio di quello stato, dopo le mutazioni avvenute in Genova, dopo l'attacco fatto alla Toscana col Sanseverino, tentò un colpo più grande. Penetrò il Sanseverino con una scelta banda a Tortona, e l'infedele governatore gliela consegnò senza combattere. Lodovico frattanto, avendo intelligenza col governatore del castello di Milano, andatovi con poca truppa, l'occupò improvvisamente: indi venne a trattato col nipote, e colla madre. Si riconciliò apparentemente

godere i frutti del loro bottino (28).

<sup>(28)</sup> Diar. parm. Machiev. ist. lib. 8. Mich. Brut. hist. lib. 7. Ammir. ist. lib. 21.

Anni con loro, main breve persuase, o forzò il di C. nipote a togliere ad essa ogni parte nel 1479 governo, e fatto decapitare il di lei fedel ministro Cicco Simonetta, prese le redini del governo. Era Lodovico addetto al re di Napoli, onde i fiorentini non avean più che sperar da quella parte; e appunto una delle prime operazioni fu la pace con quel re (29): restavano perciò i fiorentini pressochè soli in una guerra pericolosa contro due potenti nemici, potendosi contar poco sui veneziani per le ragioni accennate.

Giunse intanto a Firenze un trombetta del duca di Calabria, che offriva tregua per qualche tempo ai fiorentini a nome del re, e del papa; o che volessero dare qualche sodisfazione al re di Francia con questa amichevole apparenza in un tempo in cui le ostilità si doveano necessariamente sospendere,o qualunque altro motivo ve li determinasse: ciocchè fu dai fiorentini volentieri accettato. Nelle guerre, l'inverno è il tempo delle fredde, e posate riflessioni, che l'impeto e gli avveni-

<sup>(29)</sup> Corio istor. Milan. Diar. parm.

CAPITOLO DECIMOQUARTO 149 menti marziali non permettono di fare: Anni dopo due campagne i fiorentini comin- di C. ciavano a sentire il peso della guerra, 1479 e a non tacerlo. I pericoli, e l'ansietà di animo in cui stavano per lo continuo, le gravezze poste finora per sostener la guerra, quelle di cui erano minacciati, i pochi avanzamenti, anzi le perdite fatte, lo sconcerto del commercio, la piccola apparenza di trionfare di due potenti nemici con alleati lenti, e di poca bona voglia, gli ponevano in grande affanno. Si aggiungeva che tuttociò sopportava la repubblica per l'ambizione di una sola famiglia. Queste riflessioni prima enunciate fra pochi confidenti cominciarono più ampiamente a circolare per la città. Giunte all'orecchio di Lorenzo (30), lo mossero ad una di quelle azioni, le quali son giudicate dal successo, che infausto, o selice, dà loro il nome di temerarie, o di grandi. Questa fu di portarsi personalmente a Napoli per tentare di

Pia. T. VJII.

<sup>(30)</sup> Alcuni dicono che Girolamo Morelli, benchè amico di casa Medici, lo dicesse apertamente a Lorenzo. Nardi ist. Fior. lib. 1.

## 150 LIBRO QUARTO

Anni persuadere il re a far la pace seco, e di C. staccarsi da Sisto. Lo sconsigliarono la 4479 maggior parte dei suoi, e con grande apparenza di ragione. Era Ferdinando conosciuto per uomo senza fede, e con molti esempi avea mostrato che nulla a lui costava il più atroce delitto. Il sacro carattere di ambasciatore, di cui la repubblica lo avrebbe rivestito, poteva al più proteggarlo contro l'aperta violenza, ma non contro le insidie segrete: e chi lo avrebbe assicurato, dopo ciò ch' era avvenuto al principe di Rossano, ad Jacopo Piccinino, e a tant'altri, traditi solto la buona fede? un colpo solo mutava lo stato di Firenze, ch'era quello ove tendevano le mire del re e del papa; e quando si era tentato di farlo nella sua patria in mezzo ai suoi, in una chiesa, come lusingarsi che ciò non sarebbe av venuto in un paese straniero, sotto gli auspici di un re del carattere di Ferdinando? Si può facilmente immaginare che queste riflessioni sì ovvie non sluggivano a Lorenzo: ma sicuro di se stesso, e della sua forza di persuasione, volle azzardarsi alla pericolosa impresa. Non conviene conCAPITOLO DECIMOQUARTO 151

dannare di leggerezza, e d'impruden-Anni za un uomo sifiatto; forse sapeva già di C. che vi sarebbe bene accolto, e segreta- 1479 mente avea guadagnati i principali ministri di Ferdinando. Il duca Ercole di Ferrara, genero del re, lo consigliava a questo abboccamento, e lo stesso Lodovico il Moro, che si vedea vacillante, bramava la pace, e consigliava segretamente il re a terminar la guerra. Queste fila erano forse note a Lorenzo. Avendo raccomandato le cure della repubblica a Tommaso Soderini gonfaloniere, parti di Firenze il di primo dicembre. Si fermò a San Miniato, donde indirizzò alla signoria una lettera in cui spiega la risoluzione di andare a Napoli (31). E' questa lettera piena d'interesse, e di tenerezza per la patria, per cui si mostra pronto a sa-

(31) Lettere dei principi t.2. ediz. del Zilietti. Questa lettera smentisce il discorso, che l' Ammirato suppone fatto da Lorenzo ai cittadini in palazzo, prima di partire, e ch' egli diffusamente riferisce. Questi discorsi sono per lo più parti della fantasia degli storici, che amano far pompa dei fiori rettorici, imitando gli antichi, poco veramente in questo imitabili.

Anni crificarsi, non dissimulando il pericolo di C. ch'ei corre, e di rispetto per la signo-1479 ria, a cui parla come un suddito. Gli

furono spedite a Pisa nel di 5 lettere credenziali colle quali era dichiarato ambasciatore al re nei termini i più onorifici, e col più ampio potere (32). Imbarcatosi sopra una galera nel cuor dell'inverno s'indirizzò a Napoli. Mentre Lorenzo navigava, una nuova perdita sofferse la fiorentina repubblica: Sarzana città ben munita, e antemurale dei suoi stati, su per tradimento dei terrazzani consegnata ai genovesi, che tornati in libertà, si trovavano sotto il governo del doge Agostino Fregoso. Era Genova in pace coi fiorentini; onde, oltre la perdita di sì importante città, parve il principio di una ostilità; e che un nuovo nemico si fosse suscitato loro per quella parte. Nasceva anche il sospetto, che, quantunque in tempo di tregua, il duca di Calabria ne fosse stato l'istigatore. Era perciò la città in gran travaglio, priva del capo della repubblica, a cui nei casi difficili solea rivol-

<sup>(32)</sup> Mich. Brut. hist. lib. 7. Ammir. lib. 24

CAPITOLO DECIMOQUARTO 153

gersi, e che ora si trovava alla discre- Anni zione di un pericoloso nemico. La fama di C. diLorenzo era sì grande, che giunto a Na- 1480 poli non solo dal re, ma da tutta la città fu con ammirazione, e curiosità riguardato; ma, ciocchè di rado suole accadere, superò colla presenza la fama. La magnificenza con cui si mostrò in quella corte, l'ingegno, l'urbanità, le amabili maniere che lo distinguevano, la splendidezza dei conviti, le larghe somme colle quali continuamente sollevava i miserabili, o dotava le orsane, e povere fanciulle, guadagnarono il cuore di tutti gli ordini di persone; ed eguale a qualunque sovrano nella liberalità, gli sorpassava tutti in spirito, e gentilezza. Quantunque non ci sia noto tutto il filo del negoziato di Lorenzo col re, e i suoi ministri, non è difficile il travederlo; l'oro, e l'eloquenza sono due de' più potenti mezzi per ottenere il fine che si cerca. Lorenzo gli possedeva ambedue, e sapeva adoprargli a tempo. Col primo potè probabilmente guadagnare coloro che aveano la maggiore influenza nei consigli del re, colla seconda il re medesi154 LIBRO QUARTO

Annimo a cui con tanto intendimento ed di C. evidenza parlò degli affari pubblici, e

1480 degl'interessi del re medesimo, che colla
sorpresa ne nacque la persuasione. Nè
gli mancavano ottime ragioni a persuaderlo. I fiorentini non avevano interessi contrari ai suoi, ed egli nulla da temere da loro; moltissimo dai veneziani, che padroni dell'Adriatico infestavano spesso i porti della Puglia, e della Calabria; che aveano mostrata contro del re tanta gelosia pel regno di Cipro; che guardavano con vigilante avidità gli stati di Milano, che gioivano delle loro discordie, anelavano all'impero d'Italia, e infedeli alleati dei fiorentini miravano con piacere indebolirsi, e distruggersi le principali potenze, per profittarne a suo tempo. Il papa era nemico naturale del re di Napoli, giacchè, arrogandosi l'autorità sovrana su quelli stati, creava, e deponeva a suo senno i regnanti; che i passati re, e suo padre stesso avean vedu-to pericolosi esempi dell'ambizione pontificia, ed egli stesso senza la morte di Calisto si sarebbe forse trovato

escluso dal trono; che Sisto poteva

CAPITOLO DECIMOQUARTO 155 avere le stesse mire contro di lui per Anni inalzare il conte Girolamo, per cui era di C. pronto a tutto; che finalmente fra tut- 1480 te le potenze d'Italia gli alleati suoi naturali erano i fiorentini. Entrò il re in tutte le viste di Lorenzo. Si fece non solo la pace, ma una specie di lega, in cui si obbligavano il re, e la fiorentina repubblica alla scambievole difesa dei loro stati. Fu esatto dalla repubblica che liberasse quei della famiglia dei Pazzi che erano stati chiusi nella torre di Volterra, che pagasse una somma di denari al duca di Calabria, che all'arbitrio del re si rimettesse la restituzione delle terre prese: lasciaron luogo ad entrar nella lega al duca di Milano, ed al papa; ma questo ne fu assai sdegnato, come i veneziani, parendo loro di esser negletti (33). Tornò Lorenzo a

<sup>(33)</sup> Per tutto il tempo in cui si trattenne Lorenzo in Napoli non vi è il più piccolo cenno, che gli fossero tese insidie; anzi appare da una sua lettera scritta ai Dieci di Balia la sicurezza che avea della fede di Ferdinando: Per diverse vie ho compreso che S. M. ha più gelosia della mia persona, e delle cose

Anni Firenze dopo circa 3 mesi d'assenza, C. di pieno di gloria, e con assai maggiore 1480 autorità che non n'era partito. I veneziani e il papa si collegarono insieme, ma furono arrestati da un funesto avvenimento che minacciava la schiavi-

> mie, che non ho io medesimo. (Epis. datata del 3 gennaro, riformag. filza 2604.) Si può credere che il papa, e il conte Girolamo, che avean cercato ucciderlo tante volte, non lasciassero alcun tentativo per persuadere il re a ritenerlo; ma pare che Ferdinando, ad onta del suo carattere, avesse messo una specie di gloria a difender Lorenzo: onde non so se si possa indurre che dopo la di lui partenza avesse mutato sentimento, e che la lettera con cui lo richiama con tanta premura fosse dettata dalla frode. Si legga quella lettera riferita alla nota 111 di Fabbroni, lettera scritta dopo aver ricevuti nuovi dispaccci dal papa. Vi si scorge una premura si straordinaria del ritorno di Lorenzo senza che i motivi sieno sufficienti, da far nascere qualche sospetto. Aveano forse il papa, e il conte Girolamo fatte delle offerte tali al re da superare la sua buona fede? Ciò non si può affermare. Il prudente Lorenzo però declinò questo secondo pericolo.

T:

CAPITOLO DECIMOQUARTO 157 tò a tutta l' Italia. Maometto, dopo la Anni presa di Costantinopoli, avea assai este- di C. so le sue conquiste; e gran parte del- 1480 l'antica Grecia era caduta nelle sue mani. Avendo tentato invano l'isola di Rodi, la sua flotta di là ributtata si accostò all'Italia, e attaccato improvvisamente Otranto se ne impadioni, trucidando una gran parte degli abitanti, e sacendone schiavi altra parte. Nè fu questa una sola incursione, perchè vi si stabilì con sei mila uomini. Non può imaginarsi lo spavento d'Italia. N'era la chiave in mano dei Turchi, nazione la più bellicosa, che da questa parte potevano portarvi quante truppe piaceva loro, truppe formidabili pel valore, per la crudeltà, per l'odio contro il nome cristiano. Il papa, il re di Napoli si videro i primi perduti. Sisto procurò di unire in lega tutti i principi d'Europa; ma non fi-dando molto nel loro aiuto, si preparava ad abbandonar l'Italia, ed avea già fatto preparar le galere per ricovrarsi in Avignone, quando la nuova della morte di Maometto II liberò l'Italia dall' imminente pericolo, giacchè nata

Anni divisione tra i di lui figli, il bassà che di C. aveva occupato Otranto, credendo ne-1480 cessario per la sua fortuna il ritrovarsi sulla scena di azione, si ritirò precipitosamente, correndo a Costantinopoli. Abbiamo già parlato di questo monarca ottomanno. Si può aggiungere, che fu il più grande di essi; dai turchi ottenne, come Alessandro dai gre-1431 ci, il titolo di grande, che su poi per abuso continuato nei suoi successori anche dai cristiani, che chiamarono quell' imperatore il Gran Turco. Conquistò due imperi, 12 regni, e 200 città considerabili. Niente prova maggiormente la sua grandezza che il terrore de' cristiani, e il giubilo eccitato dalla sua morte. Del primo, oltre tanti altri fatti, ne abbiamo una testimonianza permanente; la campana che suona al mezzo giorno cominciò nel suo tempo per avvertire i fedeli a pregare il cielo contro le di lui armi. Alle nuove della sua morte si fecero per tutti i paesi cristiani le più grandi feste. In Roma si aprirono tutte le chiese, furono da Sisto ordinate per tre giorni le ferie con solenni processioni e sparo

di castello. Nel tempo che tutta Euro-Auni pa tremava innanzi al vincitore di Co-di C. stantinopoli, Lorenzo avea avuto presso 1481 di lui tanto credito, che inteso l'enorme attentato contro la sua persona, fatto arrestar Bernardo Bandini, che colà si era rifugiato, lo avea consegnato agli agenti della repubblica: condotto a Firenze, nel tempo in cui Lorenzo si trovava a Napoli, era stato appiccato alle finestre del palagio (34).

(34) Da varie lettere che si leggono al'e Riformazioni si può dedarre che Maometto facesse arrestare il Bandini di proprio moto, anche senza gli offi i dei fiorentini. Consuli Floren in Per. Per le lettere di Bernardo Peruzzi albiamo inteso con grandi-simo piacere come e testo gloriosissimo principe ha preso Bernardo Bandini scelleratissimo carricida e traditore alla sua patria, e dice volerne fare quello vorremo noi. Si maravigliano che l'ambasciatore non n'abbia scritto: gl' inpongone di ringraziar l'imperatore, e che manderanno a bella posta ambasciatore per ringraziarlo sormalmente, die xviii junii 1479. Clas :. X distin. I. Segue lettera del 5 luglio al console, ch' avea anch' esso partecipata la nuova. Dalla lettera del Peruzzi si

Anni La saviezza del governo fiorentino fedi C. ce che i suoi cittadini suron sempre 1481 distinti da quel conquistatore, e il loro commercio, rispettato come abbiamo veduto nella presa di Negroponte. Sapeva Lorenzo che, per quanto la diversità delle massime e della religione possa far pensare diversamente gli nomini, il governo non deve cercare che la salvezza dei sudditi, e che niente è più contrario ai principi della sana politica, che un governo o un ministro, che manifesta un inutile odio, e un'impotente rabbia ad un potente nemico, che con un cenno paò opprimerlo. Le sagge misure di Lorenzo, i donativi fatti a proposito ai ministri, e

3

scorge che di proprio moto Maometto avea fatto arrestare il Bandini, giacchè se fosse stato mosso dagli offici dell' Ambasciatore, a lui prima che ad ogni altro ne avrebbe dato notizia, e vi sarebbe nel carteggio qualche cenno di queste premure. Fu eletto Antonio dei Medici ambasciatore a ringraziar Maometto, e a ricevere il Bandini. In altra lettera nello stesso loco, 17 dicembre 1479, si ordina al Medici che conduca il Bandini a Firenze, e se si trovasse in circostanze che potesse suggirgli, lo faccia morire.

CAPITOLO DECIMOQUARTO 161

favoriti di questo sovrano, lo resero Anni non solo favorevole, ma amico della di C. nazione fiorentina, che protesse e favo. 1481 rì con privilegi: mandò ambasciatori a Firenze che distinti, e benissimo accolti, quanto potevano far mormorare il numeroso volgo degli spiriti deboli, e bigotti, altrettanta approvazione dovean riscuoter dai prudenti; e mentre Venezia, e Genova con perdite continue soffrivano irreparabili danni, Firenze, si trovò favorita, e distinta (35). Il timore dei turchi richiamando dalla Toscana il duca di Calabria a difendere il suo regno, oltre il terminare la guerra in Toscana, la liberò da un altro sospetto. I sanesi erano stati allea-

(35) Si consulti la Cronica di Benedetto Dei, Decima del Pagnini, docum. Si dice ivi, che nell'anno 1479 Maometto Il mandò ambasciatori a Firenze con doni per Lorenzo, e Bernardetto dei Medici, e chiese ai Fiorentini dei maestri d'intaglio di legname, di tarsie, di sculture di bronzo, e che gli ambasciatori furono presentati al governo da un giovine del banco Martelli: questa circostanza può far credere che fossero agenti privati senza pubblico carattere.

162 LIBRO QUARTO

Anni ti del re di Napoli, combattendo vigo. di C. rosamente contro i fiorentini colla spe-1481 ranza d'ingrandimento. Il duca di Calabria si era affezionato i principali della repubblica di Siena, aveva artificiosamente alimentate le fazioni; e poco gli sarebbe costato il divenirne padrone: egli vi mirava: cominciavano ad accorgersene i sanesi, e poco pote-vano impedirlo. I fiorentini miravano con dolore sovrastar loro nella pace un pericolo maggiore che nella guerra. Un potente signore, erede del regno di Napoli , fondare un pericoloso dominio quasi alle loro porte, dal quale non poteva mancare di essere oppressa la repubblica: ma il caso padre di tanti impensati avvenimenti, col porre in pericolo l'Italia, liberò da un altro i fiorentini, e i sanesi; e il duca nei suoi lamenti non dissimulò la perdita delle speranze. Dopo poco tempo fu mandato un commissario del re di Napoli, Messer Prinzivalle, a restituire ai fiorentini le terre occupate. Vi si opposero vivamente i sanesi, sostenendo che, per convenzione coi collegati doveva loro appartenere tutto ciò che CAPITOLO DECIMOQUARTO 163

fosse conquistato dalle armi comuni Anni dentro l'estensione di 15 miglia da di C. Siena. Dovean sapere che le promesse 1481 ai deboli son contate per nulla: i loro reclami furono inutili, perchè non sostenuti dalla forza (36). I fiorentini per riconciliarsi col papa gli mandarono 12 dei principali cittadini, alla testa dei quali era Francesco Soderini Vescovo di Volterra per domandargli perdono. Non si può senza qualche moto d' indignazione, dopo i sanguinosi avvenimenti di Firenze eccitati da Sisto, contemplare i dodici rispettabili oratori della fiorentina repubblica nel portico di san Pietro, gittati ai piedi del papa domandargli perdono coi più grandi segni d'umiliazione: e quello

(36) Allegr. Allegr. diarj sanesi rer. ital. tom. 13. Al duca di Milano, che face va istanza ai sanesi di restituir le terre ai fiorentini risposero non le voler rendere per cosa del mondo: a dì 25 marzo Messer Prinzivalle mandò un breve alla signoria di Siena che vadino o mandino a Poggibonzi a edir l'iniqua sentenza che lui voleva dare delle terre come uomo del Re».... E questa è la fè de' gran maestri ec...

164 LIBRO QUARTO

Anni assiso sulla sedia pontificale circondadi C. to dai cardinali, e prelati rimproverar
1481 loro i pretesi delitti; indi col solito rito ribenedirli e ammetterli alla chiesa (37). Avea però imposto loro una
gravosa condizione, che nella guerra
contro il turco mantenessero 15 galere. Se ne lagnarono ma non dettero una
perentoria negativa: non conveniva alla loro politica, nè era possibile che la
fiorentina repubblica indebolita dalla
passata guerra potesse sostener questa
spesa. Fu mandato perciò al papa Guid'Antonio Vespucci, che seppe persuaderlo a sgravar la repubblica da
questo incarico.

(37) Chi brama vedere estesamente contata questa cerimonia, legga Jacobi Volaterr. diar. romannm rer, ital. serip. t. 23.

## CAPITOLO XV.

## SOMMARIO

Congiura dei Frescobaldi contro Lorenzo dei Medici. Supplizio dei rei. Magnifica accoglienza fatta al Riario in Venezia. Guerra del papa e dei veneziani contro il duca di Ferrara. I fiorentini e il re di Napoli si dichiarano in suo favore. Vittoria dei veneziani. Morte dei due generali nemici. Il papa si stacca dai veneziani. Lega santissima contro di loro. Il papa lancia contro di essi la scomunica. Appello dei veneziani al concilio. Guerra tra il duca di Milano e il re di Napoli. Pace di questo coi veneziani e col papa. Morte di Sisto IV. Sue qualità. Elezione d' Innocenzio VIII. Gli Aquilani si danno alla s. sede. Guerra tra il re di Napoli e il papa. Il re di Napoli ricorre ai fiorentini. Lorenzo dei Medici si determina a soccorrerlo. Lodovico Sforza vi si unisce. Parte che prende Lorenzo in questa guerra. Suoi maneggi per la pace, che si conclude. Recupera Sarzana, che si rende a discrezione. Pace universale in Italia. Il re di Napoli, ad onta del perdono promesso, fa porre a morte i baroni ribelli. I forlivesi uccidono il conte Girolamo Riario. Animosa condotta di Caterina Sforza sua moglie. Assassinio di

Galeotto Manfredi per mano di sua moglie. Isabella di Napoli sposa del duca di Milano giunge a Livorno, accolta onorevolmente. Autorità di Lorenzo negli affari d'Italia. Sue grandi qualità. Il suo figlio Giovanni è creato cardinale, Sua lenta malattia, Suoi ultimi momenti. Sua morte. Piero gli succede nell'autorità. Morte d'Innocenzio VIII. Elezione d'Alessandro VI. Malcontento fra le corti di Napoli e di Milano. Imprevidenza di Piero dei Medici. Lodovico il Moro trama la ruina della casa di Napoli. Pretensioni di Carlo VIII di Francia a quella corona. Maneggi di Lodovico presso di lui. Sospetti fra il papa e il re di Napoli. Il papa si unisce con Lodovico, e co' veneziani. Ambasciator francese in Italia. Risposte evasive delle Potenze italiane. Il re di Napoli riguadagna l' animo del papa. Simulazione di Lodovico. Morte del re Ferdinando di Napoli, Alfonso gli succede, riceve dal papa l'investitura del regno, e si prepara alla guerra.

Anni Ma di C. Ma buona fortuna di Lorenzo, che lo 1481 avea tratto salvo da tanti pericoli, lo liberò da un nuovo nella sua patria. E: a console in Costantinopoli Battista Fre-

capitolo decimoquinto 167
scobaldi quando Bernardo Bandini fu Anni
consegnato dai turchi agli agentifioren-di C.
tini, ed ebbe egli parte in quel negozia-1481
to. Come mai tornato a Firenze potesse cadergli in animo di poter tentare
impunemente la morte di Lorenzo è
cosa assai strana, egli insieme con un
Baldovinetti figlio naturale di Piero,
con Filippo, e Francesco Balducci ordirono una congiura per assassinar Lorenzo nella chiesa del Carmine (1). Ma
differita l'esecuzione, e scoperti, furono puniti coll'ultimo supplizio (2).

(1) Valori Vita Laur.

(2) L' Ammirato nomina solo i primi tre: Albino Tomacello aggiunge Francesco Balducci, e cangia in Battista Bardi il Frescobaldi, per sbaglio di nome, giacchè chiamavasi Battista di Barbo Frescobaldi. In un codice, il Priorista, della libreria Rinuccini si dice che la dilazione fu per non essere terminate alcune armature, di cui dovean valersi i congiurati. Nel Diario romano si nominano i due Balducci, aggiungendo che uno di essi non era reo che del silenzio della congiura, e che avea sconsigliato il fratello. Jacob. Volater. Rer. Ital. t. 23. Nel Diario di Parma si notano tre i giustiziati. Se si eccettui l'Ammi-

Anni Dopo un breve respiro di pace, si ridi C. presero le armi in Italia. Il papa, e i 1481 veneziani erano insieme collegati: ambedue meditavano la guerra contro Ercole duca di Ferrara, guardando questi con avid' occhi i di lui stati come confinanti: e il papa avendo intenzione di farne un acquisto pel conte Girolamo. Miravano le due potenze a spogliare un terzo per combattere probabilmente poi tra loro nella divisione della preda. Erano due giocatori di vantaggio, intenti a spogliare un terzo. I veneziani però più destri conoscevano che i vantaggi di questa guerra sarebbero stati loro, e nulla aveano a temere della potenza del conte Riario che dovea spegnersi, o ridursi a poco valutabile cosa alla morte non lontana del vecchio e malsano pontefice: ma grandi aiuti potean riceverne adesso, e per interessar vie più a loro favore il conte Girolamo, accolsero lui, e la moglie in

81

I

tı

Ct

fu

di

n

rato, che tace la causa che gli mosse a questo attentato, tutti gli altri accusano d'istigatore il Conte Girolamo: ma non è questo che un sospetto senza alcuna autentica prova.

CAPITOLO DECIMOQUINTO 169 Venezia con onori soliti a prodigarsi Anni ai sovrani, sapendo quanta impressione di C. facciano nelle anime leggiere, e im- 1481 provvisamente dalla fortuna elevate dal fango. Per tutte le terre ove pas-sarono farono complimentati a nome della repubblica, incontrati a Malamocco da 40 dei principali signori, indi dal doge nel magnifico bucintoro, e da 115 gentildonne. Una splendida festa il di 9 settembre fu preparata nel ducal palazzo. Oltre il doge adorno delle pompose vesti formali, e i primi signori veneziani, 132 delle prime dame specialmente zittelle vi erano adunate, coperte di genne e di perle, con tutto il popolo di cui il luogo fu capace. All'arrivo del conte Girolamo colla moglie, si alzarono in piede il doge e i principali magistrati; e i due coniugi furono condotti ai primi posti, uno a destra l'altro a sinistra del doge. Fu incominciato un ballo continuato nella notte, e dopo un lotto di preziosi ornamenti feminili di grandissimo valore, terminò la festa con lautissima cena. Non sono inutili all'osservazione dell'istorico queste magnifiche inezie, che

Anni mostrano un reciproco traffico di basdi C. sezza e di orgoglio. Erano queste tante 1481 carezze fatte ad un veltro che si volea

lanciar sulla preda (3).

Dopo molti inutili negoziati, si dichiarò la guerra al duca di Ferrara. Non volevano gl'interessi dei fiorentini e del duca di Milano che si lasciasse opprimere quel principe: gli porsero aiuto. e si uni in lega con essi il re di Napoli, che inviò il duca di Calabria sul territorio del papa per fare una diversione. Il papa, trovandosi stretto dalle armi regie, avendo perdute varie città, fralle altre Terracina, domandò ai veneziani per generale Roberto Malatesta, che giunse con delle truppe vene-1482 te. Era Roma in gran costernazione avendo i nemici si vicini, ma ne fu presto libera : il Malatesta attaccato il di 21 di agosto presso Velletri a Campomorto col duca di Calabria un fatto

<sup>(3)</sup> Jacop. Volater. Diar. rom. L'autore fu presente a questa festa. Si legga an cora una lettera di Matteo Arcidiacono di Forli a Lorenzo il Magnifico tratta dall' archivio mediceo. Fabr. Vita. Laur. Nota 120.

CAPITOLO DECIMOQUINTO 171 di arme, che durò 5 ore, lo sconfisse e Anni ne disperse l'esercito, restandovi pri-di C. gionieri molti dei primi signori napo- 1482 letani, e salvatosi a gran pena il duca (4). Tornarono alla devozione del papa quasi tutte le terre perdute. Poco godette il frutto di sì segnalata vittoria il prode Malatesta, che riscaldatosi nell'azione, e bevuta una soverchia quantità d'acqua fredda, attaccato da una dissenteria morì nel suo quarantesim' anno in Roma. Nello stesso tempo mori in Ferrara il valoroso Federigo d'Urbino: onde mancarono a un instante i due generali nemici prodi, e al sommo celebri. Avea il Malatesta per moglie la figlia di Federigo; e nello stesso giorno, e nell'istessa ora questa disgraziata donna ebbe la nuova della morte del padre e del marito (5). Il poco dolore, e forse letizia mostrata dalla corte romana, e dal conte Giro-

<sup>(4)</sup> Si racconta che abbandonato da tutti, fu salvato da una schiera di quei turchi, che nella resa di Otranto erano passati al suo servizio.

<sup>(5)</sup> Jacop. Volat. Diar. rom.

Anni lamo per la morte di sì illustre condotdi C. tiero, parte per invidia, parte per de-1482 siderio d'impadronirsi di Rimini, diede credito alla voce che fosse stato avvelenato; delitto che in quei tempi era non raro, ma più frequente l'accusa (6). I fiorentini in questa guerra agirono da deboli alleati: porsero aiuto però a Rimini, ov'era la moglie, e il piccolo figlio del Malatesta benchè capitano inimico, e impedirono che non fosse occupato dalle genti del papa; fecero delle piccole spedizioni verso Città di Castello (7), difendendo Niccolò Vitelli dalle armi pontificie. I veneziani agivano intanto con tutto il vigore contro il duca di Ferrara, ch'essendo debolmente soccorso dagli alleati, era a gran rischio di soccombere. I più saggi consiglieri della corte romana fecero fi-

(7) Ammir. Ist. lib. 25.

<sup>(6)</sup> Il papa lo visitò malato, e ne fece fare magnifiche esequie come d'un cardinale, ed erigergli un nobile mausoleo in S. Pietro con questo elogio: VIRTUS SOCIA, VITAET GLOBIA MORTIS. Tuttavia lo stesso Volterrano, uomo addetto alla corte pontificia, non dissimula la gioia che si senti da questa alla di lui morte.

CAPITOLO DECIMOQUINTO 173 nalmente comprendere al papa, e al suo Anni nipote, quanto impolitica era questa di C. guerra, ch'essi non facevano che favo- 1482 rire l'ingrandimento dei veneziani, potenza pur troppo formidabile, che sola avrebbe in fine tirato tutto il frutto della ruina del duca. Nè restarono convinti, e si distaccò Roma intieramente dai veneziani (8). Non però questi cessarono dalle ostilità contro i ferraresi. Si fece allora una lega della maggior 1 483 parte delle potenze d'Italia contro i veneziani, che dall'accessione del papa fu chiamata lega santissima, e che avuto riguardo alle forze di cui poteva usare, parea dovesse sollecitamente abbattere la potenza veneta: se l'esperienza non avesse sempre mostrato la poca attività delle leghe che simili al favoloso serpente a più teste, non sono mai animate da una sola volontà, per la diversità degl'interessi. Erano in lega il papa, il re di Napoli, i fiorentini, il duca di Milano. Il duca di Calabria, che avea condotte le sue genti sul Fer-

Pign. T. VIII.

<sup>(8)</sup> Diar. Ferrar. Rer. Ital. tom. 21. Na. vag. his. ven. 16

Anni rarese, attaccò l'esercito veneto presdi C. so Argenta, e n'ebbe un considerabil 1455 vantaggio, in cui restò prigioniero Luigi Marcello provveditor veneto. Anche a Massa di Foscaglia ebbe luogo un altro fatto favorevole ai collegati. Il papa, che poco fa insieme coi veneziani avea fatto guerra a Ferrara, unito adesso contro di loro si servi delle armi spirituali, ponendo quei popoli sotto l'interdetto (9). Dovette questa maniera di procedere scandalizzare i fedeli. Il cardinale Barbo veneziano, patriarca di Aquileja ebbe il coraggio di rispondere modestamente al papa sostenendo i dritti della sua patria, mostrando come e le condizioni pon osservate ai veneziani dal duca, e il censo non pagato da esso alla santa sede come feudatario, gli aveano poco fa uniti insieme contro un comune nemico, e che le circostanze non erano cambiate. Fu inutile la difesa: fulminò il papa la scomunica, inviando per tutto il mondo cristiano la bolla. I veneziani costrinsero gli ecclesiastici a tenere aperte le chie-

<sup>(9)</sup> Corio Ist. milan.

CAPITOLO DECIMOQUINTO 175 se, e col voto del celebre Gio. Battista Anni Roselli professore in Padova, e d'altri di C. giureconsulti, si appellarono al futuro 1483 concilio, e fecero affiggere in Roma le risposte (10). Il duca di Milano o piuttosto Lodovico il Moro, fece una diversiene cominciando delle ostilità in Lombardia. Finalmente il duca di Calabria, unite le forze della lega con un potente esercito, venne sulle terre dei veneziani: questi come inferiori si tennero sulle difese, e andaron lentamente perdendo terreno. Gli alleati invece di profittar di questo vantaggio, e proseguir con vigore la guerra, presero (secondo il consueto) assai di buon' ora i quartieri d'inverno, onde svanirono i loro vantaggi perdendo essi, e concedendo ai veneziani un tempo che è sempre prezioso ai vincitori, ed ai vinti. I fiorentini non avean fatte che delle piccole operazioni. Era loro mira il recu-

<sup>(10)</sup> Il Roselli sostenne che fattosi l'appello, si dovcan tenere aperte le chiese, e amministrare i sagramenti per quell'assioma legale stante appellatione, nil debet esse innovatum. Sanuto, Vite de' dogi di Ven.

176 LIBRO QUARTO

Anni perar Sarzana perduta fino dalla pasdi C. sata guerra e caduta nelle mani dei Fre-1483 gosi, i quali dopo qualche pratica di cederla loro, la venderono improvvisamente al Banco di san Giorgio. E' stato gran tempo celebre questo Banco, che nelle ultime calamità della guerra però è caduto nell'ultima languidezza. La repubblica di Genova nei bisogni di denaro l'avea preso in prestito dai suoi cittadini, assegnando loro per pagare i frutti le rendite della dogana; in seguito, bisognosa di nuovi imprestiti, cautelò i creditori nella stessa forma, destinando altri capi di pubbliche rendite: queste si amministravano senza l'interv nto del governo dai cittadini creditori che creavano un magistrato, nelle di cui deliberazioni ciascuno avea una parte proporzionata al suo credito, e un voto determinato dalle azioni che vi possedeva. Questa società andava ognor crescendo, abbracciava nuovi, e nuovi rami delle pubbliche rendite, e acquistando città, e castella, di cui nominava i governatori, e i metodi di amministrazione a segno, che fu pre-detto da uno dei più profondi politi-

CAPITOLO DECIMOQUINTO 177 ci (11), che un giorno il Banco di san Anni Giorgio s'impadronirebbe di tutta la di C. repubblica ligure, e si costituirebbe 1484 così una nuova specie di governo, il più perfetto dic'egli che si possa im-maginare. Ma non si è verificata la prima parte, ed è assai problematica la seconda. Questa società di mercanti, intenta solo agl'interessi pecuniari, non ha avuto il coraggio o l'ambizione di dominare: e siccome il possesso delle città l'avrebbe impegnata in guerre dispendiose, ne ha volontariamente in seguito abbandonato il possesso; e la Corsica che possedette, fu liberamente ceduta alla genovese repubblica. In questi tempi avea progetti più vasti: possedeva Pietra Santa, onde acquistò per prezzo Sarzana, e vi mandò governatori che minacciarono anche il confinante paese fiorentino. Armarono una flotta, che danneggiò le coste della Toscana, e Vada, e Livorno, e impedi i progressi dei fiorentini che disegna-

vano impadronirsi di Pietra Santa, per far più agevolmente l'impresa di Sar-

<sup>(11)</sup> Machiay. Istor. fior. lib, 2.

Annizana. Ne furono sul principio con verdi C. gogna respinti, ma vi tornarono con 1484 maggior animo, e presa per assalto una forte bastia situata al salto alla Cervia, il giorno appresso un'altra situata nella valle di Corvara, e postivi i loro presidj, si accamparono a Pietra Santa, e animati i soldati dalle speranze e dai donativi di Lorenzo dei Medici, che vi si era portato in persona, assalirono con tal vigore il principal bastione, che avendolo espugnato, gli abitanti domandarono ed ottennero la capitolazione, avvenimento che rallegrò assai la repubblica (12).

I dissapori nati tra Alfonso duca di Calabria e Lodovico governatore dello stato di Milano avean raffreddato l'ardore dei collegati. Lodovico Sforza detto il Moro, che si rese noto in seguito per tante disgrazie tirate sulla Italia, sulla sua famiglia, e sopra se stesso, avea usurpato il sovrano potere sugli stati del nipote. Per escluder dal governo la di lui madre, la duchessa

<sup>(+2)</sup> Ammir. Istor. lib. 25. Machiay. Istor. lib. 8. Mich. Bru. hist, lib. 8.

CAPITOLO DECIMOQUINTO 179
Bona Reggente, avea fatto assumere al Anni
duca prematuramente il governo, qua-di C.
si il senno avesse prevento l'età 1484

si il senno avesse prevenuto l'età, 1484 nell'anno 12, facendo per la di lui boccadichiarare alla madre che più non si mischiasse negli affari. Ma appena allontanata questa, ne prese egli assoluto il governo, e lo continuò anche nell' età in cui nel suo pupillo gli anni potevano aver maturata la ragione, dichiarando ora inabile a governare quello, che tanto sollecitamente n'avea creduto capace. Fra quei, che mal tolleravano la sua usurpazione era il duca di Calabria, la di cui figlia dovea sposarsi al duca di Milano. Facendo troppo apertamente Alfonso conoscere le sue mire, Lodovico si alienò da lui: i veneziani soffiareno in questo fuoco, e presto indussero Lodovico ad accordarsi secoloro: e liberi da questa parte, invierono una flotta contro le coste napoletane : presero Gallipoli, Brindisi, minacciando tutta la costa. Il vecchio re Ferdinando, che si conosceva sì poco amato dai baroni del regno, turbato a questo impensato assalto, accelerò anch' esso la pace con i veneziaAnni ni, e si trasse dietro per conseguenza di C. i fiorentini, gli altri più piccoli signori 1484 italiani, e il papa, che fremendo dovette aderirvi (13). Restò in questa pace sacrificato il duca di Ferrara, ebbligato a cedere ai veneziani il ricco paese del Polesine. Appena ricevute le nuove della pace, morì Sisto IV. Era assai vecchio, e tormentato dalla gotta, e queste n'erano cause bastanti: su però fama comune, che la nuova della pace gli accelerasse gli ultimi momenti (14). Nè lo stato potè molto lodarsi di lui, e il suo governo fu dei più violenti. Non pensava che a ingrandir la sua casa (15). Nel suo sepolero di bron-

(13) Diar, rom. Volaterr. Sanuto vite dei'dogi di Venezia. Mich, Bru, hist, lib. 8.

(14) Iacob. Volater. Diar. roman. Narra l'autore che gli dispiacque assai, giacchè credeva che si potessero ottenere migliori condizioni. Furono anche sparsi questi versi: Sistere qui potuit nullo cum foedere Sistus,

Audito tantum nomine pacis, obit.

(15) Il Cardinal Pietro Riario suo nipote o figlio morì all'età di anni 28 ruinato da disordini poco decenti, specialmente in un

CAPITOLO DECIMOQUINTO 181 zo poco sollevato da terra nella cap-Anni pella del sacramento in san Pietro sta di C. in basso rilievo l'intiera sua immagine, contornata da medaglioni, in cui si esprimono le sue imprese. Il contorno non fa grand' onore al cammeo; nè si saprebbe dire se per elogio, o per satira fra quelle vi sia scolpita la conginra dei Pazzi . Fu eletto Giovan Battista Cibo col nome d'Innocenzio VIII, che essendo stato innanzi ammogliato, avea dei figli. Era creduto d'indole pacifica : talora però la mutazione di stato cambia in parte almeno il carattere. Il nuovo papa su facilmente persuaso a far la guerra col re di Napoli. Varie cause ve lo disponevano. La speranza d'ingrandir la sua famiglia gli faceva guardar con avidità gli stati di un re dipendente dalla sede pontificia:

ecclesiastico. La sua predigalità e dissolutezza erano scandalose, giungendo a donare alla sua bella scarpe coperte tutte di perle. Non fu che due anni cardinale, nei quali spese 200 m. scudi, e ne lasciò 60 m. di debito. Vedi Volater. e specialmente l'Infessura del suo diar.

Anni il malcontento del regno accresceva le d: C. sue speranze. Per determinarlo, si ag-1484 giunse la sollevazione dell'Aquila. Questa città ben munita, ricca pel commercio, diveniva la chiave dei due stati a chi la possedeva. Benchè avesse qualche dependenza dal re di Napoli viveva quasi in libertà; vi mandava quello veramente alcuni ministri ad esercitar la giustizia, secondo le leggi del paese, ma gli affari pubblici erano regolati dalla città istessa, nella quale allora avea sommo credito il conte di Montorio. Volle il re di Napoli impadronirsene affatto. Venuto al trono il di lui figlio Alfonso, con delle truppe, col pretesto di pacificare delle sedizioni chiamò a se il conte di Montorio per trattar seco, diceva, dello stesso oggetto. Giunto a lui, lo arrestò e mandò a Napoli. A questa nuova irritati gli aquilani si sollevarono, uccisero i ministri del re, ed alzarono le bandiere del papa, a cui mandarono a offrire il dominio della loro città, espenendogli i torti ricevuti dal re. Il papa, come signore sovrano di quelli stati, avea un certo diritto di far loro amministrar

la giustizia, onde gli accolse volentie- Anni ri (16), assoldò il Sanseverino colle sue di C. bande, e si preparò alla guerra. Il mal- 1485 contento del regno glie la faceva sperar felice. Il carattere crudele di Ferdinando, e del suo figlio duca di Calabria aveano esacerbata la maggior parte dei signori loro feudatari. L'avidità dell' oro consigliando nuove, e nuove imposizioni, un general malumore era sparso nel regno. Si ribellarono molti baroni, e chiesero protezione al papa, che non trascurò la propizia occasione (17). In si triste circostanze il sovrano di Napoli non sapea volgersi che ai fiorentini, e al duca di Milano. Egli era in sommo pericolo, non ve ne essendo maggiore per un sovrano che l'odio, e la guerra dei propri sudditi, a cui si agginoga l'esterna di un nemico come il pontefice, che si chiamava signore di quel regno, e che poteva far uso dell' armi spirituali. La repubblica fiorentina escita di fresco dalle spese, e

<sup>(16)</sup> Michel Bruti, hist, lib. 8.
(17) Stor. del regno di Nap. Ber. it. scrip.
tom. 23.

Anni dai pericoli di una guerra, ricusava di di C. entrare in una nuova. Lorenzo adoprò 1435 tutta la facondia per determinarvela, e con una orazione, in cui la forza del ragionamento era adornata dai più bei fiori dell'eloquenza, venne a capo di persuadere i più ostinati a soccorrer Ferdinando (18). Non solo la fede, e la gratitudine, ma la ragione di stato, e la salute d' Italia lo richiedevano. Se la famiglia Aragonese fosse detronizzata, che sarebbe avvenuto del suo regno? Se restava pacificamente in potere del papa, era tolto l'equilibrio di Italia. Se durava lungamente il contrasto, una guerra civile lo avrebbe lacerato, pretendenti stranieri sarebbero passati in Italia, i principi di essa divisi in fazioni, l'altro ramo della famiglia Aragonese. potente in Spagna, e che possedeva la Sicilia , vi avrebbe preso parte, anticipandosi quei mali che ebbero luogo nove anni appresso. Il sagace Lorenzo gli avea probabilmente previsti. Si mandarono dei soccorsi al re di Napoli; si uni a questa

<sup>(18)</sup> Valori, Vita Laur. Mich. Br. lib. 8.

CAPITOLO DECIMOQUINTO 185 lega anche Lodovico Sforza. I venezia- Anni ni, che professavano un' altra politica, di C. che aspirando all' impero di tutta l' I- 1485 talia miravano con piacere l'abbassamento, o la caduta di ogni principe di essa, o almeno pensavano guadagnare in ogni sconcerto, dettero dei soccorsi al papa, e concessero facoltà di servirlo al loro capitano generale, il Sanseverino. Avea il re fatti due campi, uno sotto i suoi ordini per combattere i ribelli, l'altro sotto il duca di Calabria, che si avanzò verso Roma. Giunse il Sanseverino in tempo appunto che Roma si trovava in gran travaglio per le armi nemiche: vari movimenti ed azioni ebbero luogo: in una di queste però pare che Alfonso fosse intieramente battuto, perchè costretto ad abbandonar gli stati pontifici, e ricovrarsi a Montepulciano (19), donde rese note a Lorenzo le sue circostanze. Fu vigorosamente soccorso di armi e denari, e rimesso in piede in modo da

tener fronte al nemico. Spedi Lorenzo poi sollecitamente a Napoli le nuove

<sup>(19)</sup> Mich. Br. hist. lib. 8. Pizn. T. VIII.

Anni di Alfonso, che creduto morto dai ridi C. belli, si erano essi sempre più anima-1 186 ti (20). Combattè Lorenzo in questa guerra col consiglio più che i capitani colla mano. Staccò gli Orsini dall'amicizia del papa: pose in disfidenza di lui il Sanseverino: e finalmente dispose le vie alla pace, giacche dopo un' indecisa, e piccola azione fra il duca rinforzato e il Sanseverino verso castell'Ottieri, ove si era avanzato (21), si accorsero le principali potenze essere molto difficile a guadagnare a quel gioco; onde non fu difficile a Lorenzo il fare intendere le parole di pace all'orecchie del papa, che non usato alla guerra, minacciato di sollevazioni in Roma, annoiato di una situazione violenta, vi si

(20) Mich. Brut. loc. cit. Pare questo lo scrittore più accurato di questi avvenimenti. Narra che per far pervenir l'avviso cen sicurezza al re Ferdinando, fu riposto il foglio in breve lamina di stagno, nascosa nella pasta di un pane, che poi cotto e consegnato a scaltro e fedele nomo, benchè visitato dai nemici, giunse a salvamento.

(21) Ammir. ist. lib. 25.

CAPITOLO DECIMOQUINTO 187

lasciò agevolmente piegare. Si conclu- Anni se perciò la pace nel di 11 di agosto. di C. Ritornando le cose come erano innan- 1486 zi, fa promesso un general perdono ai baroni ribelli, condizione poi così male osservata.

Lorenzodei Medici bramava all'ani- 1487 cizia, che avea col re di Napoli, unir quella del papa, per maggior conside-razione sua, e della repubblica. Il matrimonio propostogli della sua figlia Maddalena con Franceschetto Cibo figlio del papa, fu da questo lietamente ricevuto, vedendo la speranza dell'ingrandimento della sua casa, colla parentela di sì potente famiglia. Degli avanzi della guerra non restava più ai fiorentini che la voglia di ricuperar Sarzana: liberi da qualunque altro imbarazzo, la poterono stringere per ogni parte a loro talento, e la presenza di Lorenzo accrebbe l'attività agli assedianti. Avendo ridotte le cose a segno da prepararsi all'assalto, non vollero i terrazzani aspettarlo, ma si resero a discrezione. Questo avvenimento colmò di gioia la città di Firenze, che tanto tempo si era travagliata per ricon-

Anni quistarla: ne fu al sommo lieto Lorendi C. zo, che governando lo stato, avea avuta 1487 la disgrazia di vedersela torre, e gli stava sempre a cuore la perdita (22). La fama e il nome di Lorenzo poterono spegnere una pericolosa sollevazione anche fuori degli stati fiorentini. Osimo, città del papa, si era ribellata a istigazione di Boccolino, uomo popolare e fazioso. Invano fu tentato di ridurla in dovere colla forza; e Giovanni Vitelli vi aveva perduta la vita. Il popolo disperando di ottener perdono, animato da Boccolino, si difendeva con feroce valore, ed era pronto, piuttosto che tornare sotto il governo ecclesiastico, a darsi ai turchi, che avea con ambasciata invitati dalla Velona; Lorenzo vi mandò Gentile da Urbino vescovo di Arezzo per trattar col ribelle. Il nome di Lorenzo potè tanto in quell' uomo che si lasciò persuadere a cedere: venne a Firenze, fu bene accolto; e accarezzato da Lorenzo; indi chiamato a Milano con grandi promesse da

<sup>(22)</sup> Mich. Br. hist. lib. 8. Ammir. ist. lib. 25.

CAPITOLO DECIMOQUINTO 189 Lodovico, su ivi satto morire (23). Do-Anni po la presa di Sarzana, si preparavano di C. i fiorentini ad altre ostilità contro i ge-1487

novesi; ma sbigottiti questi dalla perdita di Sarzana, per porsi al coperto si rimisero sotto il dominio o protezione del duca di Milano. Fu allora con raro esempio pace universale in Italia. Solo il sereno di essa restò annuvolato dalle crudeltà di Ferdinando Re di Napoli, che dopo di aver con solenne promessa al papa, e ad altri principi ricevuti in grazia i baroni ribelli, il Coppola, i principi di Altamura, di Bisignano, i duchi di Melfi, di Nardo, i conti di Lauria, di Ugento, di Melito, e molti altri, li sece improvvisamente arrestare. Rimostrò inutilmente il papa contro siffatta violenza; ma quegli infelici furono per la maggior parte posti a morte (24); esempio che giustifica quella massima pronunziata un secolo dopo da un grand'uomo, che non si deve impugnar mai la spada contro il sovrano, ma quando si è trat-

<sup>(23)</sup> Rainal. ann. eecles. Mich. Br. lib. 8.

190 LIBRO QUARTO

Anni ta, convien gettar via il fodero (25). di C. Altri tumulti in questa pace comune 1487 si fecero sentire, come il mar grosso dopo la tempesta, causati da due tragici avvenimenti di Romagna, che in pochi giorni di tempo si seguitarono.

Dopo la morte del papa Sisto IV il conte Girolamo Riario dall' eminente posto, in cui si vedea onorato, e temuto al par del pontefice stesso, avea dovuto ritirarsi all'umile dominio dei suoi piccoli stati, Imola, e Forlì, e non comprendendo che facea d'uopo mutar costume colla mutazione della sorte, conservava senza la forza, tutto l'orgoglio e fierezza della prima fortuna. Era perciò assai odi ito dai suoi sudditi. In Forlì, ove risiedeva, alcuni cittadini, ch' egli avea vessati, e minacciati, e fra gli altri Francesco di Orso, uomo assai autorevole in Forli, ne tramarono la morte. Assalitolo improvvisamente il dì 14 aprile nel suo palazzo, l' uccisero. La città sollevata prese il partito

<sup>(25)</sup> La massima è del celebre Duca Alessandro, Farnese. Vedi Davila guerre civili di Francia.

CAPITOLO DECIMOQUINTO 191 degli uccisori: furono arrestati i figli Anni del conte, e la di lui moglie Caterina di C. Sforza, sorella del duca di Milano. La 1488 fortezza era restata fedele, e resistendo vigorosamente, poteva esser soccorsa dal duca di Milano, e dai fiorentini. I sollevati minacciarono di morte Caterina, se non comandava alla guarnigione di render la fortezza. La scaltra donna promise di farlo, e gl'indusse a lasciarla entrar per questo nella fortezza, restando in ostaggio i figli : appena vi fu dentro, confortò il presidio a disenderla animosamente; nè si lasciò atterrire dalle grida dei nemici che minacciavano impiccarle sotto degli occhi i figliuoli. E' lodata dagli scrittori di quei tempi per la virilità del suo coraggio. Ma se son vere le parole, e gli atti indecenti, coi quali dalle mura parlò ai nemici, convien confessare che ella oltrepassasse di troppo i limiti della feminile verecondia (26). La co-

(26) Raccontano tutti gli storici di quei tempi, che ai nemici che le minacciavano la morte dei figli, rispose che le restavano le stampe per averne dei nuovi. Chi perdonerà

## 192 LIBRO QUARTO

Anni stanza dei difensori della rocca salvò di C. gli stati alla famiglia Riario. Vennero 1488 in tempo i necessari aiuti da Milano, e da Bologna. Stretto Forlì fu obbliga-

> una tale inutile indecenza, bastando la costanza a resistere? Mach. ist. lib. 8. Anm. lib. 26. Sanuto vite dei dogi. Le lodi, che dalla maggior parte degli scrittori di quei tempi si danno alle sfacciate parole di Caterina, mostrano i grossolani costumi dell' età. Allegretto Allegretti, Diar. sen. è quello che mette più decenza di tutti nelle parole di Caterina. Vedasi anche il Boccalini ragg, di Parn. Essa è descritta nella seguente maniera dal Cerretani. Ella era savia, animosa, grande: complessa, bella faccia, parlava poco; portava una veste di raso con due braccia di strascico, un capperone di velluto nero alla francese, un cinto da uomo, e scarsella piena di ducati di oro; un falcione a uso di storta accanto, e tra i soldati a piè, e a cavallo era temuta assai, perche quella donna coll' armi in mano era fiera e crudele. Fu figlia non legittima del conte Francesco Sforza, primo capitano dei tempi suoi e al quale fu molto simile nell'animo e ardire, e non muncò, essendo ornata di virtù singolare, di qualche vizio non piccolo ne volgare.

100

1

CAPITOLO DECIMOQUINTO 193 to a capitolare, e ne fu proclamato si- Anni gnore Ottaviano Riario primogenito. di C. I fiorentini, che dal governo di Milano 1488 erano stati stimolati a mandarvi dei soccorsi, profittarono di questo avvenimento per ricuperare la forte terra di Piancaldoli, che nelle passate guerre dal conte era stata loro tolta, Il conte Girolamo più volte, e colla forza aperta, e colle insidie occulte avea attentato alla vita di Lorenzo. Era naturale che in quei tempi di delitti alcuno sospettasse che egli avesse parte in quel misfatto (27). Eppure niuno allora n'ebbe il più piccolo sospetto; nè si sa come uno scrittore moderno della vita di Lorenzo (monsignor Fabbroni) abbia voluto risvegliarlo; ma n'è con ragione ripreso dall'inglese istorico, a cui non ha potuto replicare. Il bel carattere poi, e l'animo generoso di quest' uomo incapace di un delitto sì vile, può esser purgato da ogni nube da autentici documenti, dai quali si scorge che gli assassini non aveano al-

<sup>(27)</sup> Sanuto vite dei Dogi di Venezia, Rer. ital. tom. 22.

## 194 LIBRO QUARTO

Anni cuna relazione con Lorenzo (28). Un di C. altro atroce caso poco tempo appres-

1438

(28) Si deduce dalla lettera confidenziale scritta a Lorenzo da Francesco Orsi, che dopo il fatto a lui ricorre, e gli domanda soccorso non come a un istigatore e complice, ma come una persona a cui sperava che potesse giovar quel delitto. Lo stesso anche più evidentemente si deduce da una lettera di Stefano da Castrocaro a Lorenzo, riferita dal Fabbroni, ove raccontandosi come i congiurati si determinarono al fatto, si toglie ogni dubbio d'istigazione: dicono che più non potean viver seco, e temendo delle proprie persone ... vennero in deliberazione di ammazzarlo. Dove Cecco trovò Lodovico, e disse, Compare, s' io avessi pure un compagno dell' animo mio ti farei ridere. Lodovico pare gli dicesse ogni volta che tu vorrai ne avrai due, ec. Si legga tutto il testo che serve per purgar Lorenzo da ogni sospetto. Raffaello Volterrani, nemico di Lorenzo, scrittor contemporaneo, non avrebbe lasciato di spaziare su quest'articolo: il suo silenzio è una nuova prova come quella di Michel Bruto, Finalmente è da notare, che se l'uccisione del Conte fosse avvenuta per trama di Lorenzo, e per mutar lo Stato, si sarebbero trovate pronte le truppe fiorentine dopo fatto il colpo.

CAPITOLO DECIMOQUINTO 195 so, il di 3 giugno, avvenne in Faen- Anni za, ove Francesca Bentivoglio moglie di C. del signore di quella città , Galeotto 1488 Manfredi, rinnovò le tragiche vicende di Clitennestra. Era essa figlia di Giovanni Bentivoglio principe di Bologna, e colla mediazione di Lorenzo si era sposata a Galeotto. Non avea questi tutti i delicati riguardi, che la figlia del Bentivoglio esigeva. Rozzo nelle maniere, grossolano nei suoi amori', spesso le anteponeva una rivale volgare. Agli amari rimproveri della moglie avea il marito risposto in brutale modo, e fino coi colpi. Ricondottala a casa l'adirato padre, minacciava attaecar gli stati di Faenza; vi s'interpose Lorenzo dei Medici, e furono pacificati, e riuniti i due coningi. Ma persistendo Galeotto nei soliti portamenti, agitata Francesca dalle furie della gelosia, determinò di far trucidare il marito. Nascosi in camera 4 sicari, si finse malata: andò a visitarla Galeotto solo senza sospetto: fu da quelli assalito, e disendendosi virilmente, sorse essa dal letto, e nell' ficertezza dell' evento lo assieuro colle sue mani, avendo cae-

Anni ciato un ferro nel ventre al marito (29). di C. Pare che il Bentivoglio, e il Bergami-1489 no commissario del duca di Milano in

Forlì fossero a parte della congiura, giacchè entrambi furono pronti ad accorrer là co!le truppe per impadronirsi di Faenza; ma i faentini amavano il loro morto signore: onde, prese le armi, e favoriti dagli abitanti di Val di Lamone, eccitati in specie dai fiorentini, scacciarono i nemici, fecero prigione il Bentivoglio, e uccisero il Bergamino. Era Faenza raccomandata ai fiorentini, e importava loro assai per la vicinanza, che niuna potenza più grossa l'occupasse. Vi si trovava loro commissario Antonio Boscoli; rispettato nel tumulto, s'interpose a nome del popolo fiorentino in favore del Bentivoglio; fu esso condotto a Modigliana, indi posto in libertà, e venne in persona a Cafaggiolo a ringraziar Lorenzo; la sua figlia

<sup>(29)</sup> La descrizione di questo avvenimento, ritrovasi nell' Archivio Mediceo in una lettera a Lorenzo di Antonio Boscoli, ch' era in Faenza commissario della repubblica. Alleg. Allegr. diar. Sanese.

CAPITOLO DECIMOQUINTO 197

fu rimandata a Bologna, e coll'appog-Anni gio dei fiorentini che vi secero subito di C. accorrer le truppe, che aveano in Luni- 1489 giana, si stabilì que la signoria in Astorre figlio dell'ucciso, di cui si mantenne tutore il governo fiorentino.

Isabella figlia del duca di Calabria, andando a sposarsi al giovane duca di Milano, da Napoli fece vela per Genova; ma la flotta che la conduceva approdò prima a Livorno, ove questa principessa fu ricevuta con onorevole accoglienza dai fiorentini, che vi spedirono tre ambasciatori pubblici a complimentarla; ma il giovinetto Piero figlio di Lorenzo, che vi andò privatamente per suo padre, avanzò tutti nella magnificenza. Questo matrimonio, che parea dovesse assicurar la pace d' Italia, fu il principio della sua ruina. Durò Lodovico a regnare su gli stati di Milano a nome del nipote, onde crebhe il malcontento tra Napoli e Milano. Era però sedato in gran parte dalla prudenza di Lorenzo che volea la pace, e faceva temere a chi la rompesse di averlo per nemico. Colle maniere soavi, colla eloquenza, colla destrezza e

Pign. T. V111.

Annicoi doni guadagnando le persone che di C. influivano nei consigli di quei sovrani, 1489 v'instillava la dolcezza e la pace. Niun cittadino o principe d'Italia riscosse mai più rispetto; e considerazione di lui dai governi, e dai privati. Egli si trovava ora nell'apice della sua grandezza. Arbitro d'Italia, dai veneziani nulla avea da temere. I signori più piccoli di Romagna erano suoi amici, e dependenti : il Bentivoglio gli doveva la libertà, e la vita : quello di Faenza la signoria della città, e la difesa dei suoi stati; come quello d' Imola, e di Forlì, teneri, e pupilli aveano ambedue bisogno per sostenersi della potenza, e dei consigli di Lorenzo. Il papa, il di cui figlio era suo genero, da lui sperava l'ingrandimento della famiglia; e per dargli una testimonianza di stima, oltre avergli comunicata la lista dei cardinali disegnati per udirne il suo consiglio, conferì quella dignità al suo 1490 figlio Giovanni nella tenera età di anni

(30) Oltre tanti Scrittori antichi, come il Valori, l' Ammirato, il Machiavello cc. si

17 (30). Le volontà dei principi d'Ita-

CAPITOLO DECIMOQUARTO 199
l'a erano regolate perciò da quella di Anni
Lorenzo; ed ei le dirigeva a pubblico di C.
vantaggio per mantener la quiete uni- 1436
versale. In questa pace le scienze, le
lettere, le belle arti fiorirono sempre
più in Firenze e per la Toscana. Lo-

versale. In questa pace le scienze, le lettere, le belle arti fiorirono sempre più in Firenze e per la Toscana. Lorenzo avea ereditato non solo l'amore e la generosità dai suoi maggiori per le lettere, ma, ciocch' è di somma importanza, vi era assai versato ancor esso, e favoriva per genio e per una sti-ma sentita i professori di quelle piuttosto che per una fredda riflessione, come tanti principi usano di fare. La sua casa era il tempio di Minerva. I più celebri ingegni erano piuttosto gli amici, e i compagni che i protetti di Lorenzo. Provvisti dalla sua munificenza e favore e di pingui benefizi, e di onorevoli stipendi, coltivarono tranquillamente le lettere, e mandarono luminosi alla posterità i loro nomi uniti a quelli della famiglia protettrice. Le sue ville erano il delizioso ritiro di questi uomini, e Careggi ascoltò fralle

consulti Fabbioni Vita Laur. e i documenti in fine.

Anni sue mura un linguaggio filosofico ordi C. nato delle grazie dell' immaginazione, 0941 come il Portico di Atene lo avea sentito sulla bocca di Platone, Lorenzo, inseriore al suo avo nelle cognizioni della mercatura, e del commercio, il di cui minuto dettaglio, onde dependono i gran profitti, non era gran fatto adattato al suo animo elevato, e generoso, fece in esso dei scapiti, abusando i fattori, e ministri della sua confidenza. Per questo amò più l'agricoltura acquistò grandi possessioni nel volterrano, nel pisano, e nel pistoiese contado. La pittoresca valle di Asciano, cho senza l'acqua stagnante sarebbe ancora uno dei più ameni siti, lo avea allettato a passarvi dei giorni di ozio; la santasia del Poliziano vi trovava la natura, che talora scherzando imitava

1941 l'arte (31). Ma dove questo letterate trovò più da spaziare colla fantasia fo la villa di Caiano, ossia poeticamente

<sup>(31)</sup> Di natura arte par, che per diletta L'imitatrice sua scherzando imiti. Tasso Polit, epis, ad Lauren. Mabill, Iter. Italicum

CAPITOLO DECIMOQUINTO 201

Ambra, fabbricata di pianta da Loren- Anni zo. Inferiore a Cosimo nel commercio, di C. superò lui e tutti i descendenti nelle 1491 altre qualità: più intelligente degli affari politici, in tempi più difficili, tenne la bilancia d'Italia nelle sue mani. Il nuovo secolo di oro per le arti, e per le lettere, emulo di quello di Augusto, e che si registra sotto il pontificato del di lui figlio Leone, si era già assai avanzato sotto il padre, a cui meglio ne converrebbe il nome. Profondo nei più 1492 grandi affari, eloquente da persuadere i più estinati, dolce ed affabile, avea il carattere il più idoneo a far soffrire nella repubblica la sua potenza, a cui quando è avvalorata dalla superiorità dei talenti, gli uomini, che sarebbero per costituzione eguali, prestano più facile omaggio. La sua prudenza e saggia previdenza si scorgono come in uno specchio nei saggiricordi dati al figlio cardinale nell'inviarlo a Roma (32). Nella privata compagnia era amabile; i suoi motti gentili. e pronti; i suoi sali urbani e vivaci, el'ironia era l'arme or-

<sup>(32)</sup> Fab. vita Laur. nota 178.

Anni dinaria di Lorenzo, arme tanto più di C. acuta quanto è più affilata dalle buo-2941 ne maniere. La sensibilità fisica e mo-

rale lo portava al piacere : le sue giovenili inclinazioni, e i suoi versi mor strano l'irresistibil forza della natura (33). La pia sua madre Lucrezia, e il vescovo Gentile suo aio aveano però di buon'ora modellato il suo cuore alla religiosa pietà cristiana, onde spesso in quest'uomo si veggono (come avvenir suole nelle anime estremamente sensibili) i trasporti del piacere, e della devozione, e collo stesso fervido stile cantare ora inni sublimi al Creatore, ora deificare l'oggetto dei suoi piaceri. Attaccato per principj al dogma fonda-mentale dell' immortalità dell' anima, che sparge un balsamo soave di consolazione sulle infelicità irrimediabili, dogma, che se mai vacillasse, sarebbe di mestiero (come ha detto Cicerone di un altro della stoica filosofia) cercar di sostenere con ogni appoggio, dir soleva ch'è morto anche a questa vita chi

<sup>(33)</sup> Si leggano i snoi versi, e il comento ad essi.

CAPITOLO DECIMOQUINTO 203

non ne crede una futura (34). Si può Anni concludere che Lorenzo è il più chiaro di C. ornamento della famiglia Medicea, e il 1492 titolo di Magnifico, che gli fu dato per la grandezza, e magnificenza che poneva in tutte le sue azioni, è il più piccolo elogio che egli meritasse. Fu onorato di ambasciatori e di doni dai più potenti signori stranieri, come il gran Maometto, e il Soldano di Egitto. Fra i doni ricevuti da questo, l'Italia rivide la rarissima giraffa, che una volta la romana potenza traea frequentemente dai deserti dell' Affrica, per esporre agli sguardi del popolo vincitore del mondo. Non godette molto Lorenzo della sua gloria nella quiete d' Italia. Una lenta, e dolorosa malattia lo tormentava da gran tempo; l'umore gottoso ereditato dal padre gli si era fisso sullo stomaco, e gli produceva dei dolori insoffribili. L'ultimo spettacolo per lui glorioso fu il di che suo figlio Giovanni prese il cappello cardinalizio. La pompa con cui intervennero i magistrati in questa solennità (35); la gioia,

<sup>(34)</sup> Valori Vita Laur.

<sup>(35)</sup> Ammir. lib. 26.

Anni e l'applauso onde accompagnarono la di C. sunzione i cittadini, su per dir così 1492 l'ultima scena con cui Lorenzo chiuse la favola della vita. Crescendo la sua malattia, si fece portare a Careggi. Ivi era visitato dai suoi dotti amici coi quali scherzava anche fra gli spasimi. Gli ultimi momenti, pieni di virtù e di reli-

giosa pietà, sono dettagliatamente descritti dal Poliziano (36). Il severo fra Girolamo Savonarola, nemico della casa Medici, e detrattore di Lorenzo, venne a visitarlo, forse per iscoprirne, e rilevarne le debolezze; ma ne dovette restare ammirato. La sua malattia già ribelle alla pomposa farragine di vani medicamenti, e del Leoni, e di Lazzaro da Ticino, e dell'Avogadri (37)

(36) Epist:

(37) La ridicolezza di quei rimedi può servire e d'istruzione agli uomini, e di consolazione ai medici moderni. L'Avogadri, uno dei più celebri medici di quell' età, dopo molti inintelligibili farmachi dice: bisogna avere una pedra ( pietra che si chiama elitropia e e legarla in anello di oro in modo che tocchi la carne, e bisogna portarla nel dito anulare della mano stanca (manoa): non torneCAPITOLO DECIMOQUINTO 205
lo condusse alla morte nel di 9 di Aprile Anni
nell' età di anni 44. La sua moglie Cla- di C.

rà mai la doglia. EST AUTEM DIVINA RES ET MIRACULOSA... ritroverò, in questa stà il Celidonio, ch' è una pedra che nasce nel ventre della rondane, e V. M. el ligherà en panno de lino el cuserà sotto la senna stanca (zinna manca ) del zipone che tocchi la camisa ec. Letter. dell'archiv. Med. Fabb. not. 2:8. Lazzaro da Ticino, chiamato nell'ultima malattia, prescrisse polvere di gemme e perle. Polit. epis. Il disgraziato Leoni, che portò la colpa della morte di Lorenzo, fu il più giudizioso, giacchè non propose per lo più che acque minerali: ma ebbe la disgrazia che un nomo tanto desiderato morisse immaturamente sotto la sua cura. L'indiscreto pubblico di rado assolve allora il medico. Il disgraziato Leoni, trovato morto in un pozzo o a Careggio a san Gervasio fu vittima della sua arte. Pochi crederanno che vi si gettasse da per se; e sarebbe il primo esempio di un suicidio di un medico perchè non ha guarito un malato. Se fu trovato a san Gervasio si può dedurre che fuggiva, e che fu giunto e precipitato nel pozzo dai persecutori. L'autorevole testimonianza del Sanazzarro, e dell' Ammirato, d' Allegretto Allegretti diar. sen. e del Cambi che viveya in Anni rice Orsini, benchè sposata per cons di C. venienza di famiglia piuttosto che per 1492 amore, da lui però teneramente amata, era già morta da 4 anni. Da essa, oltre le femmine, ebbe tre maschi, Piero, il cardinal Giovanni, e Giuliano. Gli eventi posteriori mostrarono quanto su immatura la morte di Lorenzo, e quanto ne soffri tutta l'Italia. In verità si supponga che egli fosse giunto, o si fosse almeno avvicinato all' età dell'avo, non solo non avrebbe avuto luogo in Italia la venuta di Carlo VIII; ma Lorenzo si sarebbe veduto il figlio elevato alla dignità di papa, e regolandone il governo, qual aurea età poteva nasce-re per l'Italia, e per la Toscana? Non si può per verità che indovinare: ma la fantasia guidata dalla ragione può spaziare a suo senno in quella imagina-ria età, e contemplar l'Italia fortificata contro gli attachi dei forestieri, riu-

> quel tempo, prevalgono a quella del Poliziano, che avea tutto l'interesse di nascondere questa prima furiosa azione del suo nuovo protettore Piero de' Medici. Vedi istor, manoscritta del Gerretaini:

> nita con un vincolo più saldo, più flo-

CAPITOLO DECIMOQUINTO 207 rida per le leggi, e le arti, e scevra da Anni tutte quelle luttuose vicende ch' ebbe- di C. ro loco in si poco tempo. Se il figlio si 1492 lasciava regolare dai consigli del padre, come è da supporre, non avrebbe avuto luogo la riforma protestante, e perciò si sarebbero risparmiate alla Germania, alla Francia, all' Inghilterra tante lunghe ed ostinate guerre, e l'effusione di tanto sangue . . . ma abbandoniamo questo piacevole sogno. Piero primogenito ereditò l'autorità, e le cariche di Lorenzo, e non i talenti. Gli ambasciatori di molti principi d' Italia ed esteri, nell'onorare la morte di Lorenzo con un pubblico ufizio presso i magistrati della repubblica, non lasciarono di mostrare il desiderio dei loro padroni, che il figlio restasse coll' autorità del padre, ciocchè anche più premurosamente fece l'ambasciatore del re di Francia.

Alla morte di Lorenzo successe presto quella del papa, principe pacifico; altra disgrazia per l'Italia, che resero, anche più grandi le qualità del successore. Alessandro VI era spagnolo, di casa Borgia. Pochi ignorano i vizi verAnni gognosi di questo pontefice. Gli scritdi C. tori i più usati a coprirne le fragilità, 1492 non osano dissimularli . L' ambizione, la libidine, la perfidia erano i principali, ma non i soli suoi vizi. Non scrupoloso sulla scelta del mezzi, tutto credeva lecito per-ottenere i suoi fini. Nipote di Calistant cardinale vice-cancellière della chiesa per 36 anni, possedeva immense ricchezze, quali impiegò senza risparmio o scrupolo nella compra dei voti al papato (38). Avea già 4 figli naturali, e una femmina · noti al pubblico, non dissimili al genitore nei vizi pei quali si distinsero. Benchè la decenza ecclesiastica usasse di convertire il nome di figli in nipoti, Alessandro superiore a ogni riguardo gli fece chiamare col nome di figli (39). Intanto il sereno della pace d'Italia cominciava a oscurarsi. Milano e Napoli, che la prudenza di Lorenzo, e il timore, che avevano della sua influenza teneva in pace, tolto quest' ostacolo

<sup>(38)</sup> Murat. Ann. Amm. ist.lib. 26. Guicc. istor, lib. 1

<sup>(39)</sup> Guicc. ib.

CAPITOLO DECIMOQUINTO 209 già si minacciavano (40). Il feroce du-Anni ca di Calabria, meno prudente del pa-di C. dre, non voleva più soffrire che la sua figlia, e il di lei marito fosser solo di nome sovrani . Passò di Firenze Antonio di Gennaro ambasciatore a Lodovico Sforza, a cui intimò che lasciasse libero il governo di di stati al vero padrone, giunto ontai all'età di anni 20. Dissimulo Lodovico, e promise di farlo. Piero de' Medici, in vece di tener la bilancia eguale tra que' due rivali, si fece presto conoscere parziale di Napoli, e seguitò i consigli degli Orsini co' quali e per la madre, e per la moglie era strettamente legato di parente-

(40) Il Guicciardini, ist. d'Ital. lib. 1. dice che le tre persone principali d'Italia, Lorenzo, Lodovico Sforza; e il re di Napoli, erano paragonate a Cesare, Pompeo, e Crasso, i primi tre cittadini della romana repubblica. Come Cesare e Pompeo eran tenuti a freno da Crasso, per timore che ovunque si gettasse farebbe preponderare la bilancia, così Lorenzo era una specie d'istmo, che impediva i due mari di urtarsi. Non sarebbe stato male a propesito il porvi il verso di Ovidio:

..., si parva licet componere magnis. Pign. T.- VIII. 210 LIBRO QUARTO

Anni la. Benchè cercasse di coprirsi, era difdi C. ficile che non trapelasse il suo animo 1492 all'avvedutezza di Lodovico. Un piccolo avvenimento ne diede il primo indizio. Era stato da lui proposto che gli ambasciatori di tutti i principi collegati col re di Napoli, repubblica fierentina, duca di Milano ec., nell' andare a complimentare il nnovo papa, si presentassero unitamente. A Piero dei Medici non piaceva questa misura, per vanità: voleva egli in una solitaria cerimonia spiegar tutta la pompa dei suoi equipaggi, mentre confuso cogli altri non l'avrebbe potuto fare: fu secondato da Gentile vescovo di Arezzo, uomo eloquente, che preparata già la sua orazione, avea l'ambizione di pronunziarla, lo che non gli sarebbe venuto fatto, essendogià fissato che dovesse farla Antonio di Bottino, uno dei regi ambasciatori, se in corpo si presentava l'ambasceria. Non ardi Piero opporsi apertamente; ma fece agire il re di Napoli, che agevolmente lo compiacque. Lodovico, che ne scopri tutto il maneggio, concepi meno sdegno che sospetto, accorgendosi quale stretta confidenza sosse

già tra il re e Piero (41). Il cupo,e so- Anni spettoso animo di Lodovico, penetrato di C. il mistero, cominciò, come unico mez- 1492 zo di sostenersi, a macchinare la ruina della casa reale di Napoli. L'avidità di regnare era la prima delle sue passioni

zo di sostenersi, a macchinare la ruina della casa reale di Napoli. L'avidità di regnate era la prima delle sue passioni e assai violenta; preparato per soddisfarla a qualunque delitto, destro ed accorto negli affari, pusillanime nel pericolo, pronto a romper la fede ove gli giovasse (42). Carlo VIII spacciava sul regno di Napoli dei dritti, dubbiosi però, e che avean bisogno per diventare evidenti agli occhi del pubblico della forza delle armi, e della vittoria. Carlo duca di Angiò, fratello del santo re Luigi di Francia, aveva e per dritto di conquista, e d'investitura posseduto quel regno, ma i dritti dei suoi discendenti (fra i quali la casa di Ungheria avea pretensioni più giuste del reRoberto come si è mostrato a suo luogo) caduti nelle femmine si erano quasi perduti, o

<sup>(41)</sup> Guice, istor, d'Ital, lib. 1. Amm, istor, lib. 26.

<sup>(42)</sup> Tale presso a poco è il carattere che ne fa Comines, che con lui avea spesso e a lungo trattato.

212 LIBRO QUARTO

Anni dispersi nelle tante adozioni di cui avedi C. vano abusato le due regine Giovanne. 1492 La seconda di questo nome, erede di quel regno, adottò per figlio prima Alfonso re di Aragona e di Sicilia, indi a titolo d'ingratitudine avendolo diseredato, adottò il di lui rivale Lodovico III di Angiò, il quale essendo mancato pochi mesi avanti la morte di Giovanna, fu detto che ella nel suo testamento ne avesse lasciato erede Renato duca di Angiò e conte di Provenza fratello dell'estinto Lodovico, non senza fama che il testamento sosse stato supposto (43). 'Tornato allora in scena il diseredato Alfonso, contrastarono coll'armi i due rivali, e Renato fu soccombente, stabilendosi la cerona in Alfonso e nella sua legittima discendenza. Renato, morto senza figli maschi, aveva lasciato i suoi stati e i suoi dritti al nipoteCarlo,il quale puremancando senza eredi, dispose delle sue terre, e ragioni in favore di

Luigi XI re di Francia, da cui perciò erano in Carlo VIII derivate. Ecco la

<sup>(43)</sup> Si veda fra tanti altri che parlano di questa successione, Guicciar.istor.d' Ital.lib. 1.

CAPITOLO DECIMOQUINTO 213 dubbiosa origine dei dritti di questo re Anni sul regno di Napoli, e il debole filo a di C. cui si attaccava. Il di lui padre aborrì 1493 sempre le italiane conquiste; ma il giovenile ardore di Carlo avido di gloria, e di straordinarie imprese ne ascoltò lietamente i consiglieri, onde furono benissimo accolti quei che Lodovico Sforza mandò per sollecitarlo all' impresa. Il capo dell' ambasceria era il conte di Cajazzo figlio di Sanseverino, indi il conte Barbiano di Belgiojoso, e Galeazzo Visconti (44). Vi trovarono il principe di Salerno , già da qualche tempo fuggito dai micidiali artigli di Ferdinando: era parente del Sanseverino, onde uniti e presso il re e presso i ministri usarono tutte le arti politiche

(44) Il Guicciardino e il Giovio non nominano che Belgiojoso, da cui fanno pronunziare studiate orazioni nel consiglio del re, nate nella fantasia di quegli storici, e perciò assai diverse fra loro. Conviene deferire a Comines, che si trovava presente, che non nomina gli altri due, ma il conte di Caiazzo capo dell'ambasciata. Può essere che Lodovico avesse date delle particolari istruzioni a Belgiojoso, che restò solo presso il re.

19\*

214 LIBRO QUARTO

Anni per moverlo a venire in Italia, offrendi C. dogli per parte di Lodovico Sforza soc-1492 corso di genti, e denari. Erano frattan-

to nati dei sospetti fra il papa e il re di Napoli. Bramoso il papa di esaltare i suoi figli, aveva chiesto in matrimonio per Giuffrè una figlia di Alfonso con qualche principato in dote. Alfonso, che odiava il pontefice, benchè apertamente non ricusasse, vi oppose tante dilazioni ed ostacoli, che Alessandro si accorse di esser deluso . Vi si aggianse la compra fatta ad istigazione, e coi denari del re di Napoli, e senza permissione del papa, da Virginio Orsino parente dei Medici, e dependente dal re dell'Anguillara, Cervetere, ed altri castelli venduti da Franceschetto Cibo, che prossimi a Roma, ben guerniti di trappe, poteano tenerla in soggezione. Non esitò più il papa a conoscere l'animo ostile di Alfonso, e la poca affezione dei fiorentini . Istigato però da Lodovico si uni con lui e coi veneziani, i quali si rallegrarono di veder rotta una lega, che teneva in freno i loro ambiziosi disegni.

1493 Non vi essendo invitati nè il re, nè i fiorentini, si accorsero esser fatta con-

CAPITOLO DECIMOQUINTO 215 tro di loro. Si armava il papa, e il go- Anni verno di Milano. Quello si preparava a di C. prender colla forza le terre che l'Or- 1493 sini di buona veglia non voleva cedere, quando il ritorno di Francia di Belgiojoso e la comparsa di Perone di Baccie (45), ambasciator francese alle corti d'Italia, svelò apertamente i disegni di Lodovico. Si presentò costui a Venezia, a Milano, a Firenze, a Siena, al papa, esponendo che il re di Francia, volendo passare in Italia, per riconquistar colle armi il regno di Napoli, su cui avea degl' indubitati diritti, lo facea sapere a quei governi, sperando che come antichi suoi amici, non solo non gli avrebbero recato impedimento, ma prestato assistenza ed aiuto. Finse di deliberar Lodovico; ma la sua simulazione non ingannò alcuno. Gli altri governi dettero di quelle cortesi, ma ambigue risposte, che senza obbligarsi a nulla pare promettano moltissimo, colle quali la politica ha insegna-

to specialmente ai deboli a schermirsi

<sup>(45)</sup> Così il Guicciardino e l'Ammirato: il Giovio lo chiama Obigni,

Anni dai potenti. I Francesi però, consigliadi C. ti da Lodovico ad estorcere dai fioren-1493 tini qualche atto, che avesse l'aria di dichiarazione, chiesero ai loro ambasciatori a Parigi che si obbligassero di unire alle genti del re almeno cento cavalli, in segno della loro amicizia. Resistevano quelli, ed erano minacciati di perdere il loro commercio, ch' era estesissimo in Francia. Piero dei Medici sece sentire al re di Napoli la necessità di questa misura per la conservazione della propria autorità in Firenze, i di cui cittadini non avrebbero sofferto pazientemente quella perdita; e che gli sarebbe stato più utile col nome di alleato dei francesi, col quale avrebbe potuto anche assumere la qualità di mediatore. Dolevasi tuttavia il re di Napoli di questo passo, temendo il contagio dell' esempio negli altri principi italiani (46). Vedendo crescere il pericolo tentò di riguadagnare il papa, gli sece avere le soddisfazioni che volle dagli Orsini, diede per moglie

<sup>(46)</sup> Guicc. istor: lib. 1. Ammir. istor lib. 26. Jov. his. lib. 1.

CAPITOLO DECIMOQUINTO 217 una figlia naturale di Alfonso a Giuffrè Anni figlio del papa, colla dote del princi-di C. pato di Squillace ed altre signorie . 1493 Desistette ancora dalle domande che il duca di Milano prendesse da se stesso le redini del governo. Queste misure prese troppo tardi erano inutili con Lodovico, che omai tratto il dado, non poteva retrocedere. Gli riguadagnarono però l'animo del papa; ma non vi era da fidarsi molto di un uomo di quel carattere, e nella corte del quale faceva una delle prime figure il cardinale Ascanio Sforza, che avea tanto contribuito a far salire Alessandro al soglio pontificio. Lodovico, simulando sempre, ora col re di Napoli, ora col papa, ora con Pier dei Medici, facea credere di adoprarsi per stornare il re di Francia dai pensieri della guerra (47): ed era facilmente creduto, parendo pericoloso, o almeno dispendiosissimo anche per lui il passaggio di Carlo VIII. Potea di leggieri credersi che un disegno creato dalla collera potesse speguersi da una più matura riflessione;

<sup>(47)</sup> Guice. istor. lib. 1. Joy. histor. lib. 1.

Anni ma egli dava buone parole, perchè di C. mentre si compivano i preparativi in 1494 Francia, le altre potenze d'Italia, considerandolo come nemico, non lo attaccassero, occultamente però cercava disporre tutti i principi italiani o colle promesse, o colle minacce a non opporsi ai francesi. Il vecchio Ferdinando, tentati invano tutti i mezzi di conci'iazione con Lodovico, e col re di Francia, mandò a questo un nuovo ambasciatore, Cammillo Pandone, con facoltà persino (come si disse ) di offrirgli un annuo tributo, purchè desistesse dall' impresa; ma appena giunto ai confini di Francia, gli fa intimato come a orator nemico di partirsi (48). Aggravato il vecchio re Ferdinando dai pensieri della guerra, afflitto della tempesta che minacciava il suo regno, ebbe la fortuna di esser tolto dalla mor-

<sup>(48)</sup> Guicc. ist. lib. 1. Il Giovio lib. 1. delle ist. dice che andò a Parigi, ma non ebbe udienza dal re, e che essendo uomo eloquente prese in pubblico a declamare contro quell' impresa, mostrando il pericolo, e scoprendo il perfido carattere di Lodovico.

te sul settantesim'anno alla vista della Anni ruina della sua casa: principe di molti di C. più vizi che virtù, e fra quelli si di-149 stinse specialmente la mala fede. Successe pacificamente Alfonso, e dal romano pontefice, a cui si era mostrato tanto compiacente, ricevette la investitura di quel regno, reclamando invano gli oratori francesi. Rotta ogni via di accordo, Alfonso si preparò con tutto il vigore alla guerra divenuta inevitabile.

# DOCUMENTO I.

#### LETTERA INEDITA

## DELLA SIGNORIA DI FIRENZE

#### AL PAPA SISTO IV.

Mirati primum sumus , beatissime pater , inveteratam ad nos scribendi summorum pontisicum consuetudinem repente mutatam, his literis tuis, quas per praeconem Calabrum afferri voluisti. Quamquam libertatis et justitiae, in inscriptione, subtracta nomina, satis quid sibi velint, ipsa aperiunt. Si enim quae suades facturi fuerimus, ut nos quoque nominum talium oblivisceremur, penitus necesse fuit. Et cur populo scribitur novo more? Et cum ad eum scribis populum, quem ita te amare, et tanta prosequi charitate asseris. perverso scribendi more. Dilectionis etiam appellationem, a qua, in hanc diem, solitae sunt exordiri pontificales verae literae, praetermittis? An non diligis eum populum, quem censuris castigas talibus? Quem armis tuis in viam tuam redigere conaris? Nulla profecto, si Dilectionis auferas, causa restabit, cur ita persequare.

Nune ad literas venimus. Ejicere vis nos e civitate Laurentium de Medicis: hujus autem voluntatis tuae duas, in literis tuis, potissimum causas colligimus: et quod tyrannus noster sit, et quod publico religionis christianae bono adversetur.

Quo ergo pacto, ut primam causam primum diluamus, nos liberi erimus Laurentio ejecto, si, tuo jussu, erit ejectus? Contraria tuae literae loquuntur, quae, dum libertatem pollicentur, imperando auferunt: et, ut isto te labore liberemus, ejicere nos malos cives, tyrannosque didicimus, et administrare rem nostram publicam, sine monitoribus. Redi paulum ad te, beatissime pater, oramus: da locum affectibus, qui sacrosanctam istam sedem, istam gravitatem, et sanctitatem pontisicalem adeo decorant. Laurentium de Medicis tyrannum clamitas; at nos, populusque noster, defensorem nostrae libertatis, cum caeteris, quos tu arguis, civibus, experimur, et, una omnium voce appellamus; parati, in quemcumque rerum eventum, omnia ponere pro Laurentii de Medicis salute, et civium reliquorum, in qua quidem publicam salutem, et libertatem contineri, nemo nostrum dubitat. Quod invehuntur in Laurentium illae literae liberius, nihil est, quod contradicamus, in praesentia; veritas ipsa satis contradicet, et

Pign. T. VIII.

tua conscientia: hoc tamen fatebimur, beatissime pater, movent risum omnibus nobis, tam inaniter, ne dicamus maligne, conficta audientibus. Nam quod callide, Bartholomaei Colleonis temporum mentionem facis, et insimulas confaederatorum nostrorum studia. non est acutiore opus interprete. Artes sunt istae pontificiae majestatis dignae, et vicariatus Christi? Nos tamen etiam tum . sociorum integram fidem sumus experti, quorum auxilio gloriose adeo debellavimus. Nos melius, dictum id sit bona omnium venia, ista novimus; et Laurentium de Medicis qui ab omni familia sua, qui ab avo Cosmo, Patre patriae nostrae, qui a Petro patre, clarissimo viro, et optime de nostra libertate merito. nihil degenerat, huic civi nostro, quem, et religione vera, et Dei cultu, et charitate, et pietate praeponamus, non habemus, tu de civitate ejicere vis? Movet te fortasse, et de ea re Laurentium succenses, quod e furentibus populi armis Raphaelem Cardinalem, tuum nepotem, eripi curaverit, et salvum reddiderit! movet, quod, trucidato Juliane fratre, saucius ipse, divina potius, quam humana aliqua spe, sceleratos gladios sacrilegosque parricidarum, et mortem evitaverit! Si caedi se passus sit ab missis a vobis efferatissimis satellitibus; si arcem libertatis nostrae, publicum palatium captum dolis a proditoribus vestris, non recuperavissemus; si trucidandos nosmet, ac magistratus nostros, et cives tradidissemus vobis, nihil modo tecum contentionis haberemus.

Sed ut ad alteram descendamus causam; quomodo talis aliquis civis publico est, ut soribis, bono adversatus? Aliae causae sunt, quae arma christiana movent contra christianos, et defensionem religionis, atque expeditionem in turchos impediunt, ut, alias quoque, imperatorem, Ratisbonae, eam procurantem impedierunt, in quam tamen nos publice longas naves, et tibi, et Ferdinando regi, complures dono dedimus, et, Cosmus, Laurentii avus. suprascriptus, suis privatis sumptibus, summo Pontifici unam perpulchrè armatam est elargitus; praeterea, magnam pecuniarum vim, ut pro viribus laboranti religioni nostrae succurreremus, dum Laurentius de Mediais in urbe esset, subministravimus; et juvimus 20 florenorum millibus Ferdinandum Regem . quem modo fama fert, et legatis, et muneribus conciliare sibi religionis christianae publicum hostem, et qui, cum te conjunctus. modo Christianis bellum infert, dam in limine Italiae superbissimus ille victoriosissimusque insultat, Iuvimus etiam, hortatu tuo, Matthiam Hungariae Regem; et qui sunt nobiscum

foedere conjunctissimi, venetis non defuimus. Ad quem multo haec magis pertinent pluraque majoraque non fecit; et tamen hanc causam asseris cur bellum inferas : et ita omnia jura humana divinaque confundas! Sed alia profecto, alia causa est, quae armat te contra christianos, et quidem istius sacrosanctae sedis in qua Vicarium Christi sedere jam oportet, praecipuos, perpetuosque cultores. Ex quo in ista sede es, quid arma tua, quid signa pontificalia, quid pedum istud beati Petri, quid navicula egerit, heu! nimis notum est : quae profecto, quis sit is qui publico adversetur bono, heu nimium declarant. Nos quidem egerimus pro quiete Italiae, dum tibi, cum sociis nostris, securitatem rerum tuarum, paulo ante, sic te rogante, promittimus : dum Hieronimo comiti, nepoti tuo dignitatem esse avitam meritissimo procuramus; sed noti nondum erant mores perditissimi, ac feralis, execrandaque natura: dum urbinatem ducem ad stipendia foederis nostri traducere conamur, et eas offerimus condictiones, quae multo supra virtutem et militandi et ductandi, consuetudinem essent, ut omni ex parte stabilita Italiae pax esset, manifestatum est. Et tamen audent illae literae tuae turbatorem Italicae quietis appellare Laurentium!

Indue, indue, beatissime pater, meliorem

mentem, memineris pastoralis officii tui, et vicariatus christi; memineris clavium non in istos usus datarum. Quam enim veremur, ne in nostra tempora illud incidat dictum evangelicum: » males male perdet, et vineam suam « locabit aliis agricolis! »

Nos certe, cum Christo Redemptore et Salvatore nostro, qui justissimam causam nostram proteget, et non deseret cultores suos sperantes in se, juvantibus sociis, et causam nostram suam causam reputantibus, juvante etiam et protegente nos Ludovico christianissimo francorum rege; perpetuo patrono, et patre civitatis nostrae, pro religione et libertate nostra fortiter repugnabimus.

Vale. Die XXI. Julii, 1478.

## DOCUMENTO II.

# LETTERA DEL SIG. AB. MORELLI

BIELIOTECARIO DI S. MARCO IN VENEZIA

### ALL'AUTORE.

PREGIATISSIMO SIG. PAD. COLENDISS.

Venezia 6 Decembre 1802

Le mantengo la parola che le ho data, di scriverle qualche cosa sopra l'esemplare di antica stampa del famoso sinodo fiorentino, da me veduto presso il conte Trifone Urachiers, consultore della repubblica di Venezia, e possessore di una ricchissima libreria. Ne'miei zibaldoni trovo di averlo veduto nel 1771; e notai che il libro consiste in dieci carte in piccolo foglio, e di stampa si antica, che può benissimo convenire all'anno 4.8 in cui la celebrazione del sinodo si mette. Quell'esemplare mancava della sesta carta, e non era mai riuscito all'Urachiers di trovarue un altro della medesima edizione, per supplire al suo, benchè molto lo avesse cercato. Morto il possessore alcuni auni sono, io fui dei primi ad acquistare libri dei suoi; ed ebbi tosto in vista il Sinodo. Ma di fatto questo più non ei era, perchè vivente ancora il buon vecchio, ch'era divenuto infermo, alcuni dei più preziosi suoi libri, insieme col sinedo, che era già divenuto famoso; da un parente di lui erano stati venduti; nè ho mai potuto sapere in quali mani sia capitato.

Per mio comodo ebbi ancora in prestito dal possessore medesimo quell'esemplare, e potei confrontarne il testo con la stampa nuova del 1770: non ci ho però fatto sopra grande studio, perchè la cosa non m'interessava più che tanto. Ora cercando negli stessi miei zibaldoni, veggo di avere riconosciuta differenza grande fra la stampa antica e la nuova: in quella il testo mi parve per lo più legittimo e sincero, ed in questa spesso alterato e guasto. L' edizione antica non porta quel principio della nuova oramus vos omnes christianos etc. sino alle parole non denegetis: ma comincia con le parole immediatamente seguenti della nuova, Florentina Synodus in luce etc. e così viene a corrispondere al testo pubblicato da monsig. Fabbroni. Una mancanza gravissima osservai nell' edizione nuova alla pagina 44 nella riga antipenultima dopo le parole clausula praeter illam; mancando ivi tanto quanto si contiene in due carte dell' edizione antica; la qual mancanza non v'e già nel testo Fabroniano. Passi e nomi propri corrotti ne osservai molti; ma non ne feci annotazione esatta. Da indizi però restatimi nell' esemplare dell' ediz, del 1770 mi accorgo che il testo di questa non è preso dall'edizione antica, ma da un qualche manoscritto, e che non lascia di presentare qualche lezione da preferirsi all' antica; che il testo Fabroniano è di una seconda dettatura più acconcia della prima nell'antica edizione rappresentata; e che tuttavia con l'aiuto dell'antica edizione medesima si avrebber potuto avere sinceri alcuni passi, ovvero alcune voci, che scorrettamente si veggono nel testo Fabroniano, per difetto del testo a penna, da cui esso fu tratto.

Questa differenza di dettatura, considerata in aggiunta alla forma dello scritto, la quale presenta piuttosto un' invettiva, che altro, giova a far credere ch' esso non è un atto sincdale; sebbene può veramente essere stato radunato un sinodo sopra quell'affare: di che ella può affatto sapere più di me, e per la lettura degli storici, e per l'esame dei documenti di codesti archivi.

Ella aggradisca queste poche notizie; mi riverisca distintamente il nostro degnissimo monsig. Fabbroni, alla di cui buona grazia mi raccomando, e mi creda, quale con pienezza di stima e di rispetto mi protesto.

> Suo Devotiss, ed Obbligatiss, serv. JACOPO MORRILL

# LIBRO QUARTO

## SOMM ARIO

| AP. XI. Politica condotta del Conte Sforza. | 4   |
|---------------------------------------------|-----|
| Pretendenti al Ducato di Milano.            | ivi |
| Il Conte accetta la Condotta dei Milanesi.  | 5   |
| Morte di Eugenio IV. Elezione di Niccolò V. | 6   |
| Alfonso marcia verso la Toscana.            | 7   |
| Occupa molti castelli.                      | 8   |
| 1 Fiorentini si armano.                     | ivi |
| Alfonso stringe, indi assalta Piombino.     | 9   |
| È costretto a ritirarsi.                    | 11  |
| Vittorie del Conte Sforza su i Veneziani.   | ivi |
| Si pattuisce la pace.                       | 15  |
| Aiuto dai Fiorentini, s'impadronisce di Mi- |     |
| lano e n'è dichiarato Signores              | 16  |
| Solenne Ambasceria inviatagli da essi.      | 17  |
| Avventure di Santi Bentivoglio.             | 19  |
| Nuova guerra dei Veneziani e del Re di      |     |
| Napoli contro i fiorentini e il Duca di     |     |
| Milano.                                     | 20  |
| Venuta dell' Imperatore in Italia.          | 21  |
| Accoglienze che riceve in Firenze.          | ivi |
| Prende a Roma la corona imperiale.          | 23  |
| Fatti poco importanti di guerra.            | 23  |
| Carattere, e meriti di Niccolò V.           | 26  |
| Cospirazione del Porcaro contro di lui.     | 27  |
| È punito coi suoi complici.                 | 29  |
| Carattere di Maometto II.                   | 31  |
|                                             |     |

| 230                                           |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Fatti straordinari all' assedio di Costanti-  |     |
| nopoli.                                       | 32  |
| Assalto e presa di quella città.              | 34  |
| Rovina dell' Impero Greco. Costernazione      |     |
| di tutta la Gristianità.                      | 35  |
| Pace, e lega fra le Potenze italiane.         | 36  |
| Morte di Niccolò V. Callisto III gli succede. | 37  |
| Terremoto nel regno di Napoli.                | 38  |
| Turbine straordinario in Toscana.             | ivi |
| CAP. XII. Morte di Neri Capponi. Suo elogio.  | 42  |
| Moti, e variazioni nel governo di Firenze.    | 44  |
| Malcontento degli aderenti ai Medici.         | 45  |
| Luca Pitti propone di ridurlo all'antica      |     |
| forma.                                        | 48  |
| Chiamato il popolo in piazza, approva la      | 40  |
| deliberazione.                                | 50  |
| Confino di coloro che vi si erano opposti,    | ivi |
| Morte del Re Alfonso, e di Calisto III.       | 51  |
| Elezione di Pio II.                           | 52  |
| Aduna in Mantova un Congresso di Prin-        | 04  |
| cipl.                                         | 53  |
| Tenta inutilmente di unirli contro il Turco.  | 54  |
| Turbolenze nel regno di Napoli.               | 55  |
| Debolezza del governo di Cosimo dei Me-       | 0.0 |
| dici.                                         | 56  |
| Sua morte. Sue qualità.                       | 59  |
| La Repubblica gli decreta pubbliche ese-      | 39  |
| quie, e il nome di Padre della Patria         | 62  |
| Morte di Pio II. Paolo II. gli succede.       | 63  |
| Tragico fine di lacopo Piccinino.             |     |
| 5.00 Hile di Jacopo Ficcinino.                | 141 |

| 13                                            | I   |
|-----------------------------------------------|-----|
| Morte del Duca di Milano. Suo carattere.      | 66  |
| Suo figlio gli succede:                       | 67  |
| Fazione contro Piero dei Medici.              | ivi |
| Congiura contro la sua vita, che va a vuoto   | 69  |
| Trattato di riconciliazione,                  | 73  |
| Ruina della fazione contraria a Piero.        | ivi |
| I fuorusciti si uniscono coi nemici della Re- |     |
| pubblica, e marciano contro Firenze.          | 76  |
| Battaglia della Molinella.                    | 98  |
| Pace conclusa per mezzo del Duca Borso di     |     |
| Este.                                         | 79  |
| Qualità del giovinetto Lorenzo dei Medici.    | 81  |
| Spettacoli in Firenze.                        | 82  |
| Morte di Piero dei Medici. Suo carattere.     | 85  |
| I figli gli succedono nell' autorità.         | 86  |
| Movimento eccitato in Prato dal Nardi.        | 88  |
| Arrestato, gli è mozzo il capo in Firenze.    | 89  |
| P. XIII. I veneziani perdono Negroponte.      | 91  |
| Avvenimenti di quell' assedio.                | ivi |
| Orribile sapplizio dell' Erizzo.              | 93  |
| Il Pontesice invita le Potenze italiane a una |     |
| lega.                                         | ivi |
| Diversi personaggi che viaggiano in Italia.   | 95  |
| La corte di Milano è ricevuta splendida-      |     |
| mente a Firenze. Spettacoli in quest'oc-      |     |
| casione.                                      | ivi |
| Incendio della Chiesa di S. Spirito.          | 96  |
| Morte di Paolo II. Elezione di Sisto IV.      | ivi |
| Suo violento carattere.                       | 97  |
| Volterra si ribella ai Fiorentini.            | 99  |
|                                               |     |

C

|   | 132                                            |     |
|---|------------------------------------------------|-----|
|   | Stretta dalle truppe, si rende a patti.        | 10  |
|   | Ad onta dell' accordo, è saccheggiata.         | iv  |
|   | Fama di Lorenzo dei Medici.                    | 10  |
|   | Leghe delle Potenze Italiane.                  | iv  |
|   | Morte violenta del Duca di Milano.             | 10  |
|   | Importanza di questo avvenimento.              | iv  |
|   | Stato d'Italia. Pericoli della Repubblica fio- | - 1 |
|   | rentina in caso di guerra.                     | 10  |
| 4 | AP. XIV. Odio di Sisto IV e della famiglia     | 10  |
|   | Riario contro i fratelli Medici.               | 11  |
|   | Rivalità della famiglia dei Pazzi.             | 11  |
|   | Torti ricevuti da essa.                        | II  |
|   | Dalle due famiglie si trama contro la vita     |     |
|   | dei Medici.                                    | 11  |
|   | Francesco dei Pazzi viene a Firenze, e per-    | 11  |
|   | suade Iacopo suo parente coll'autorità         |     |
|   | del Papa.                                      | 11  |
|   | L' Arcivescovo di Pisa entra a parte della     | 111 |
|   | congiura.                                      | 11. |
|   | Altri cittadini che si uniscono ai Pazzi.      | iv  |
|   | Il Cardinal Riario è chiamato a Firenze.       | 110 |
|   | Si stabilisce di uccidere i Medici in Duomo.   | iv  |
|   | Morte di Giuliano dei Medici.                  | III |
|   |                                                |     |
|   | Lorenzo si difende, e si salva in sagrestia.   | 119 |
|   | Circondato dagli amici, è ricondotto a Casa.   | 17  |
|   | L' Arcivescovo di Pisa ya a Palazzo per ar-    |     |
|   | restare la Signoria.                           | 12  |
|   | Arrestato col Poggio e i loro seguaci sono     |     |

121

123

impiccati alle sinestre.

dici.

Sollevazione del populo in favore dei Me-

| 13                                            | 3   |
|-----------------------------------------------|-----|
| Strazio e morte dei congiurati.               | 122 |
| Decreti contro la famiglia dei Pazzi.         | 127 |
| Il Re di Napoli e il Papa fanno muovere       |     |
| le truppe contro i Fiorentini.                | 128 |
| Il Papa si pone sotto l' Interdetto.          | 130 |
| Risposta dei Fiorentini.                      | 131 |
| Sinodo di Firenze.                            | 133 |
| Esame se fosse veramente celebrato.           | ivi |
| Operazioni di guerra.                         | 136 |
| Il papa sicoglie dal giuramento gli Svizzeri. | 138 |
| Irruzione dei Turchi nel Friuli.              | 139 |
| Morte di Donato Acciaioli.                    | 140 |
| Proposizioni di accordo non accettare dai     |     |
| Fiorentini.                                   | 141 |
| Disfanno le truppe Papali al Trasimeno.       | 144 |
| Sono sconfitti dal Duca di Calabria a Pog-    |     |
| gibonzi.                                      | 145 |
| Resa di Colle.                                | 146 |
| Rivoluzione nel governo di Milano.            | 147 |
| Lodovico il Moro se ne impadronisce.          | ivi |
| Tregua fra il Re di Napoli e i Fiorentini.    | 148 |
| Segreto malcontento di essi.                  | 149 |
| Lorenzo dei Medici risolve di recarsi pres-   |     |
| so Ferdinando Re di Napoli.                   | ivi |
| Esame di quest'azione.                        | 150 |
| Parte, e scrive da S. Miniato alla Signoria.  | 150 |
| Sarzana è data per tradimento ai Genovesi.    | 152 |
| Accoglienza ricevuta da Lorenzo a Napoli.     | 153 |
| Suoi mezzi per affezionarsi Ferdinando.       | ivi |
| Trattato tra Ferdinando e i Fiorentini.       | 155 |

|    | . 97                                          |     |
|----|-----------------------------------------------|-----|
|    | 134                                           |     |
|    | Ritorno di Lorenzo a Firenze.                 | ivi |
|    | Maometto II s' impadronisce di Otranto        | 157 |
|    | Spavento di tutta l' Italia.                  | ivi |
|    | Morte di Maometto.                            | ivi |
|    | Politica di Lorenzo dei Medici con esso.      | 160 |
|    | Ambasciata dei siorentini al papa, che toglie |     |
|    | l' interdettto a Firenze.                     | 163 |
| Ca | P. XV. Congiura dei Freschaldi contro         |     |
|    | Lorenzo dei Medici, e supplizio dei rei.      | 167 |
|    | Lega fra il Papa e i Veneziani contro il      |     |
|    | Duca di Ferrara.                              | 168 |
|    | Magnifica accoglienza del Riario a Venezia.   | 169 |
|    | Si rompe la guerra contro il Duca di Fer-     | ,   |
|    | rara.                                         | 170 |
|    | I Fiorentini e il Re di Napoli si dichiara-   |     |
|    | no in suo favore.                             | ivi |
|    | Vittorie dei Veneziani                        | 171 |
|    | Morte dei due Generali nemici.                | 172 |
|    | Il Papa si stacca dai Veneziani.              | 173 |
|    | Lega santissima contro di loro.               | ivi |
|    | Il Papa li pone sotto l' interdetto.          | 174 |
|    | Appello dei Veneziani al Concilio.            | 175 |
|    | I Fiorentini recuperano Pietrasanta.          | 178 |
|    | Guerra tra il Duca di Milano e il Re di       | •   |
|    | Napoli.                                       | ivi |
|    | Pace di questo coi Veneziani.                 | 179 |
|    | Morte di Sisto IV.                            | 108 |
|    | Sue qualità. Elezione d' Innocenzo VIII       | 181 |
|    | Gli Aquilani si danno alla S. Sede.           | 182 |
|    | Guerra tra il Re di Napoli e il Papa.         | 183 |
|    | - HOLLING AL ALU GA ATERPORT O ST ATERPORT    |     |

| 13                                          | 5   |
|---------------------------------------------|-----|
| Il Re, di Napoli ricorre ai Fiorentini.     | 183 |
| Lorenzo dei Medici li determina a soccor-   |     |
| rerlo.                                      | 184 |
| Lodovico il Moro vi si unisce.              | 185 |
| Parte presa da Lorenzo in questa guerra.    | 186 |
| Suoi maneggi per la pace, che si conclude.  | ivi |
| Recupera Sarzana, resa a discrezione.       | 187 |
| Influenza di Lorenzo negli affari d'Italia. | 188 |
| Pace universale in Italia.                  | 189 |
| Il Re di Napoli, ad onta del perdono pro-   |     |
| messo, fa porre a morte i Baroni ribelli.   | ivi |
| I Forlivesi uccidono il Conte Riario.       | 190 |
| Animosa condotta di Caterina sua moglie.    | 191 |
| Ottaviano Riario succede al padre.          | 193 |
| Innocenza di Lorenzo dei Medici in quello   |     |
| assassinio.                                 | iyi |
| Galeotto Manfredi ucciso per man della      | _   |
| moglie.                                     | 195 |
| Isabella di Napoli, sposa del Duca di Mi-   |     |
| lano, giunge a Livorno accolta onore vol-   |     |
| mente.                                      | 197 |
| Grandi qualità di Lorenzo dei Medici.       | iyi |
| Suo figlio Giovanni prende il Cappello      |     |
| Cardinalizio.                               | 198 |
| Sua lenta malattia.                         | 203 |
| Suoi ultimi momenti.                        | 204 |
| Sua morte.                                  | 205 |
| Piero gli succede nell' autorità.           | 207 |
| Morte d' Innocenzo VIII.                    | ivi |
| Elezione d' Alessandro VI.                  | iyi |
|                                             |     |

| 136                                        |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Malcontento fra le Corti di Napoli e Mi-   |     |
| lano.                                      | 203 |
| Imprevidenza di Piero dei Medici.          | 209 |
| Lodovico il Moro trama la ruina della Casa |     |
| di Napoli.                                 | 211 |
| Pretensioni di Carlo VIII Re di Francia    |     |
| a quella corona.                           | ivi |
| Maneggi di Lodovico presso di lui          | 212 |
| Sospetti tra il Papa e il Re di Napoli.    | 214 |
| Il Papa si unisce con Lodovico e coi Vene- |     |
| ziani.                                     | ivi |
| Ambasciator francese in Italia.            | 215 |
| Risposte evasive delle Potenze italiane.   | ivi |
| Il Re di Napoli riguadagnia l'animo del    |     |
| Papa.                                      | 218 |
| Simulazione di Lodovico.                   | ivi |
| Morte del Re Ferdinando di Napoli.         | ivi |
| Alfonso gli succede, e si preprara alla    |     |
| guerra.                                    | 291 |
|                                            |     |







